





AB ANTIOCHO HONVPHRIO

Canonico Decano I. V. D. Prothonotario Apostolico, Ciue Romano,
Patritio Auximano, ac Lateranens Vicario,

COLLECTE, AC DIGESTE EMINENTISSIMO, ET REVERENDISSIMO D.

# D. ANTONIO, AVXIMATI EPISCOPO,

CARDINALI BICHIO.

DICATE.



LIVI

MACERATA, Typis Caroli Zenobij, M. DC. LXXXII.

D.D. SVPERIORVM PERMISSV.

Furij Camilli Sinibaldi exdono Autoris

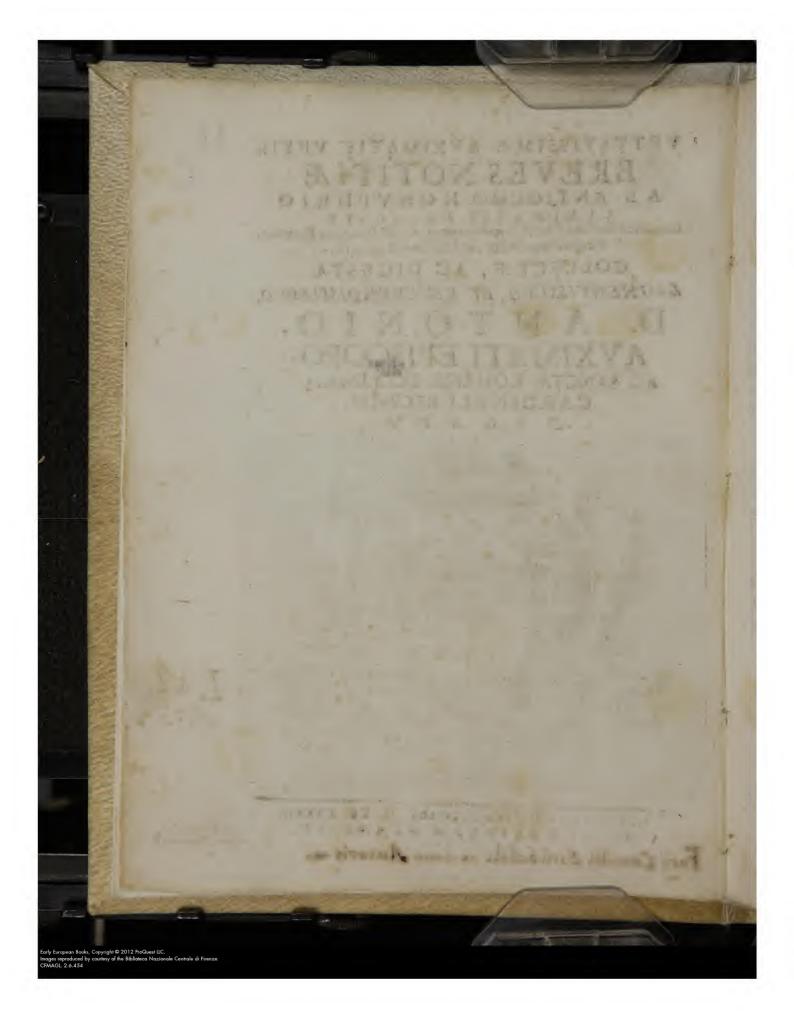

PROTESTATIO AVCTORIS.

Nimaduerte Lector in Llogy's Virorum Illustrium's quos hoc libro complexus fum, non nulla me obiter attingere, qua Sanctitatem ipsis videantur adscribere, Perstringo nonnumquam aliqua ab ijs gesta, qua cum Vires humanas superent, miracula videri pos unt : Presagia futurorum, arcanorum, manifestationes, renclationes, illustrationes, & si qua sunt alia huiufmodi beneficia, item in m:seros mortales corum intercessione diuinitus; demum non nullis Sanctimonie, vel Martirij videor appellationem tribuere, Verum hæc omnia meis lectoribus propono, vet nolim ab illis accipi, tanquam ab Apostolica Sede examinata, atq; approbata, sedranquam, que à sola suorum Auctorum fide pondus obtineant, atque adeò non alter, quam humanam historiam. Proinde Apostolicum Sacra Congregationis S. R. & Vniuersalis Inquisitionis Decretum anno 1625. editum, & anno 1634. confirmatum integre, atque inviolabiliter iuxta declarationem eiusdem Decreti à Domino D.N. D. Vrbano Papa Octauo anno 1631. factam servari à me omnes intelligant, nec velle me, vel cultum, vel venerationem aliquam per has meas narrationes ville arrogare, vel famam, & opinionem Sanctitatis, aut Martiri, inducere, seu augere, nec quicquam eius extimationi adiungere, nullumque gradum facere ad futuram aliquando vilius Beatificationem, vel Cannonizationem, aut Miraculi comprobationem, sed omnia in eo statu à me relinqui, quem seclusa hac mea lucubratione continerent, non obstante quocunque longissimi temporis cursu. Hoc tam Sancte profiteor, quam decet eum, que S. Sedis Apostolica obedientissimus haberi filius cupit, @ ab ea in omni sua inscriptione, @ actione dirigi.

Ego Antiochus Honuphrius Canonicus Decanus, vt supra &c. Ego

Co Gaspar Lauretanus Maceraten: Canonicus Ecclesiæ Cathed. I. V. nec non Phylos. & Sacræ Theolog. Doctor, & in Patria Vniuerstate Iuris Canonici Mattut. Interpres de Mandato Illustrissimi, & Reuerendissimi D. FRANCISCI CINI Episcopi Macerat. Librum cuius Titulus VETVSTISSIMÆ AVXIMATIS VRBIS BREVES NOTITIÆ Summo studio elaboratum attenta lectione percursi, nihilq; in eo contra morum Honestatem, & Catholicæ sidei principia perlegi, cuius laudibus satis sit tanti Auctoris litterariæ Reipublicæ bene meriti partum agnosci. Qua propter non solum Typis vulgari posse, sed vtilissimum fore censeo. Vnde, si supradicto Illustrissimo, & Reuerendissimo D. Episcopo placet, Maceratæ Imprimatur.

Ego Idem Canonicus Gaspar Lauretanus qui supra &c.

#### Imprimatur

61494

Alexander Borroccius I. V. D. Ecclesiæ Cathedralis Canonicus, Illustrissimi, & Reuerendissimi D. D. Francisci Cini Episcopi Maceraten. pro Vicarius Generalis.

ADM.

DM. R. P. Leonardus Mazziottus Soc. Iesu, & S. Inquisitionis Anconæ Consultor Videat, & consideret librum cui titulus VET VSTISSIMÆ AVXIMATIS VRBIS BREVES NOTITIÆ ab Antiocho Honufrio Auximatis Ecclesiæ Canonico Decano &c. collectæ, & digestæ, & referat &c. exædibus S. Officij Anconæ die primo Ianuarij 1682.

F.P. H. Inquisitor.

Giacconij Ordinis Prædicatorum, Magistri in Sacra Theologia, & Generalis Inquisitoris Anconæ, ego suprascriptus legi librum cui titulus VETVSTIS-SIMÆ AVXIMATIS VRBIS BREVES NOTITIÆ, & nihil animaduerti, quod bonis moribus, aut orthodoxæ sidei principijs aduersetur; quin potius elaborati Operis studio, multiplici nouarum rerum cruditione adeò refertum, vt censeam non mediocriter prosuturum, eruditæ litteratorum reipublicæ, eundemque dignissimum, qui in lucem publicam edatur, si ita videbitur Reuerendissimo Patri Inquistori Anconæ in nostro Collegio 2. Ianuaris 1682.

Leonardus Mazziottus Societatis Iesit.

Die quarta lanuarij 1682.
Stante supraposita attestatione.
Imprimatur

F. Paulus Hieronymus Giacconus Inquis. Anconæ, &c. EORVM,

ri

EORVM; QVE IN HOC LIBRO CONTINENTVR

#### INDEX

## EMINENTISSIMO BICHIO

#### AVCTORIS ELOGIVM,

Cum Annotationibus, & declarationibus
CIVITATIS AVXIMI HISTORICA INSCRIPTIO.

Samo

Eccle

Auxir Aian Strapi

Auxi

Sing

| TTr                                                   |      |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----|
| T Etus Auximum                                        | A    | I   |
| De eius origine aliquorum Auctorum opiniones          | A    | 2   |
| Eiusdem Cinicatis antiquissima origo                  | B    | 200 |
| Numisma Gomeri silij laset repertum Auximi            | 1113 |     |
| Auximates Populi                                      | 0    |     |
| Fæderata                                              | C    |     |
| Socia                                                 | D    |     |
|                                                       | E    |     |
| Romanorum Colonia Truimuiralis                        | F    |     |
| Pentapolis                                            | G    | I   |
| Metropolis                                            | G    | 2   |
| Respublica                                            | H    |     |
| Gothorum Imperij Clauis                               | I    |     |
| Caput Gentis à Romanis Vocata                         | K    |     |
| Eius Potentia                                         | L    |     |
| Caius Iulius Casar Dictator ingressus Auximum, totur  | 1    |     |
| Picenum percurrit                                     | 3    |     |
| Pro huius facti memoria eiusdem Casaris Numismati     | 113  |     |
| Romæreperti, exemplum apponitur                       | 5    |     |
| Pompeius, Tribunali, in foro Auximi, Imperator accla  | 220  | 30  |
| matur joi 21 animi 3 14 nperator accia                | -    |     |
| Vera Characterum internumentia in and i               | M    | -   |
| Vera Characterum interpretatio in tredecim antiquissi | -    | -   |
| mis Marmoreis Basibus, ac undecim sumilibis Frag      | - 1  | -1  |
|                                                       |      |     |

| mentis ad prasens in Auximatis publico Ciunatis Fo-                                                          | IV.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| roexistentibus N                                                                                             | 100        |
| Totila obsidione Auximuminuadens obsessorum potentia                                                         |            |
| abigitur .                                                                                                   |            |
| Sedente Innocentio Primo Pontifice de anno circiter 400.                                                     | 1 1/1      |
| Auximum Cathedrali sede insignitur                                                                           | 1/8        |
| Sanctus Leopardus Theutonicus Ecclesia Dina Agnetis                                                          | 111        |
| de Vrbe Presbiter, primam eius Cathedram obtinuit P                                                          |            |
| Ecclesia Auximana nulli Unquam subdita suffraganeo Q                                                         | 7 8        |
| Capitulum Auximanum vsq; ad Martinum Quintum                                                                 |            |
| Pontificem Maximum, libera eligendi pro tempore                                                              |            |
| Episcopos suffultum potestate                                                                                | 51/ 8      |
| Nicolaus Pontifex Secundus, anno Pontificatus Primo,                                                         | - 1        |
| Pridie nonas Martij Sabbato Quattuor Temporum                                                                |            |
| Quadragesima Auximi in Piceno sex Cardinales crea-                                                           |            |
| Australia Color Companii Duinning Co                                                                         |            |
| Auximani Prasules, Imperij Principes, &                                                                      | - 781      |
| Aiani Comites fuerunt appellati                                                                              | -          |
| Seraphici ordinis Sancti Francisci in Piceni , & Vmbriæ<br>Prouincijs ; in causis inter Almæ Domus Lauretanæ | 19.8       |
| Protectorem, & eiusdem Basilica Capitulum, Conser-                                                           | 10.8       |
| uatorum, ac Iudicum competentium sublimi titula                                                              | 2.40       |
| fulciuntur                                                                                                   | - C - U.S. |
| Auximates S. Petri Sedis, & Ecclesiastica libertatis de-                                                     | 11.8       |
| fensores                                                                                                     | 18         |
| Singularia Privilegia à Summis Pontificibus Auximati-                                                        | 118        |
| bus concessa X                                                                                               |            |
| Vndecim Sanctissimorum Corporum Cathedralem Eccle-                                                           | - 18       |
| siam protegunt, & ornant                                                                                     | _ 118      |
| Eorumdem Sanctissimorum Corpora Inuentiones, &                                                               | 3.8        |
| reinuentiones                                                                                                | 30.0       |
| Insignes Reliquiæ que honorisice Cathedrali in Ecclesia                                                      | - 10.0     |
| asseruantur Et                                                                                               | 111        |
|                                                                                                              |            |
|                                                                                                              |            |

0

A H C D E F G G H I E L

M

Et in Ecclesia Sancti Siluestri Congregationis Siluestrina fundatoris, Guzzolini Patritij Auximatis Nec non Sancti Bonfily Patrity pariter Auximatis, at Fulginij in Vmbria Episcopi DD. Hieronymus, & Octavianus Aurely Guarnery Patrity Auximatis, ac Isabella de Fregosis Marchionißa Fily, Monasticorum Ordinum Fundatorum, Propagatorum, ac Reformatorum Sacras quamplurimas Reliquias, quorum nomina supra mille excrescunt ex toto fere Terrarum Orbe recollegerunt. Bibliothecam Cinam Auximatum Civium Ingenijs excolendis ab Illustrissimo, & Reuerendissimo D. D. FRANCISCO CINO Macerate, & Tolentini Episcopo Usui publico addictamex mille 200. scutorum annuis redditibus, perpetuo librorum incremento, ac dote ditarunt; Venerabilemque Sancti Philippi Nery Congregationem proprio ere fundarunt Picent Prouincia Rectores in Auximana Ciuitate residebant Monimenta nonnulla ex Asceticis, ac recentioribus Au-Etoribus circa Auximantium gesta excerpta Historici, Auximana Civitatis Vetustatem, Originem, Potentiam, ac Prastantiam recensentes Pro insignium Prarogatiuarum Coronide, Eugenij Pontificis Quarti Diplomatis Exemplum per extensum registratur Elogium Sepulchrale eiusdem Auctoris in sua Matris de-

EMI-

Scat

### AD D. ANTIOCHYM HONVFRIVM AVXIMATIS Ecclefiæ Canonicum Decanum

ANAGRMMA, ET DISTICON.

Alludens ad gentilitium Stemma.

ANTIOCHVS HONVFRIVS HONORIS FASTY VINCO

Scande Audax PALMAM, ramum carpe Inclita Signa Hæc tibi, qui FASTV VINCIS HONORIS, erunt.



Al medesimo Signor Canonico Decane

ANTIOCO HONOFRI

#### ANAGRAMMA.

D' HONOR FAI CONTO.

Hi non prezza l'honore, O non ha Senno, o Core, Ei d'ogn' impresa è l'alma, E sol per lui s'arriua Al Trionfo, alla Palma; Percio la Gloria tua sempre fia viua, E lo Scetro, e l'Alloro à te fia pronto, Perche d'HONOR FAI CONTO. EMI-

EMINENTISSIMO, AC REVERENDISSIMO
PRINCIPI

### ANTONIO BICHIO

SCORGIANIQ; COMITI

### AVCTORIS ELOGIVM.

Te quidem exigit,
ANTONI Eminentissime Præsul
Hæc Tabula.
Multis nominibus Tibi debita,

Bonis omnibus, Votis omnibus, à me debita.

Tù Romanæ Ecclesiæ Cardinalis

Romanus Ego Ciuis

Sanctæ Auximatis Ecclesiæ Tu Antistes:
Auximum mihi Patria Canonicorum Decano...

Te vices mandante,

Supra iam lustrum Vicariam Tibi præstiti

Operam Præsulatus.

Synodalium Tu promulgator Sanctionum 300 Occumenicusq; Dicecesis.

Lustrator

Promotor; Synodalisq; Examinator, Ac Tua Benignitate, Auximatis Diocesis

Visitator Ego.

Si Sanguinis Nobilitate, Magnum, \* 11
Vrbs Senensis, Te veneretur.
Longè Maiorem Orbis,

Sapien-

Sapientia prædicat gloriabundus Si Iustitiæ Columen, Antistitum exemplar dixerim Vix laudum partem attigero Etenim, Si Centilitio in Stemmate, intuentium Ad oculos, Aquila, Romani, & Augusti Cæsaris Præsagium, Volucrum, ac Pennatorum Regina, Regio Diademate coronata; occurrat; Nobilissimæ \* 1 Prosapiæ Maiestatem. Bichiorum Imperium, ac Dominium Præsignat. Recte, quidem supra Leonem, Animalium omnium Regem. Pastoralis Vigilantiæ Præsagium, Per quem Dum humana, à Dinina scientia demonstratur, Oculis semper igneis, ac patentibus; Vt sol patenti, igneoq; oculo, Terram Conspicit; Subditorum Cœtus, protectionis beneficio, Sub Alarum Vmbra tute requiescit. lubis pendentibus: Ideft, Ingenitæ \* 2 Generositatis Inditium Cuius Virtus Apparet in pectore, & firmitas in Capite. Apud Belgium, Vrbano VIII. cum Inter-Nuntij Potestate, & Alexandro Septimo, AnnuenAnnuentibus, prò Pontifice Legationem gerens, apud Vrbinum, Tueri lura, atq; augere Pontificia; ex Hæreticorum Sanie, Catholicæ Religionis sanitatem haurire sategisti : Adest enim Leo in siria, Civius Adeps Præseruat à malis, Quotidianisque medetur languoribus, Tibe Coccineas Infulas, Purpureum Apicem Sapientia, Non Tirus, aut Sidon Tinxit, ac Texuit. Prisco Tarquinio, Aquila Pileum, Regni Præsagium, Extulit Retulit; Tibi Galerum, Sacri Principatus Inligne Principis Aquile Montium juga vagantis, Et ministerio, & munere Purpurea denique Lingua; Albentes Dentes, Videlicet Robustioris scelicitatis Apparitores. Vaticano etenim Regum Ostro Candi-





\* z ANNO-

### 2 ANNOTATIONES, ET EIVSDEM

#### ELOGII DECLARATIONES.

Vgustinus Olduinus Societ, Iesù in add. M. Alphonfi Ciaccon. in Vita Alexandri VII. A. D. 1655. fol. mihi 737. & 738. Tom. 4. de Eminentissimo Antonio Bichio sicait.

Antonius Bichius Firmanum, & Honoratam Mignanellam in Parentes habuit, tum genere, tum pietate

nobilissimos.

Bichiæ gentis decora plurimum auxit Laura de Marsilijs, quæ secundis nuptijs Alexandrum VII. sæliciter Orbi

peperit.

Genitricis fæcunditate multos Antonius sortitus est fratres; inter quos clariores censentur Petrus Maria Episcopus Tudertinus, Ioannes Hierosolymitanensis Ordinis Prior, qui Crucis Insigne, & Pontificiæ Classis in Turcas Præsedura, & Magni Ducis splendidissima Legatione, alijsq; suit virtutis monumentis, decoratus,

Antonius Comiti se iunxit Fabio Chisio, Coloniam cum facultatibus extra, ordinem, Nuntij proficiscenti, qui eius admiratus pulcherrimas animi dotes, & pectoris robur, ad omnia aduersa infractum in partem laboris

assumere non erubuit,

Ex inde Belgium cum potestate Nuntij ab Vrbano VIII. amandandum curauit, quo in munere, quam præclarè segesserit ex causa Ducis lotharingia, loqui; & Iansenij Asseclæ testari maximè possunt, quorum zizania, ne in Agro Domini cresceret, omnem semper operam, & vigilantiam impendit.

Perfun-

Pirau

112

CI

Redi

VI

D

Com

me

later

JUFA

VIII Perfuncto laudabiliter Internuntij Ministerio, Ecclesiam Montis Ilcini Innocentius X. ei sponte tradidit gubernandam. Postmodum ad Apostolicum Apicem, Auunculo votis omnibus euecto, Auximanum Episcopatum regendum suscepit; cuius in solicitudine, dum impensius laborat, Sacræ Purpuræhonore, & Vrbini Legatione, cum Carthusianæ Religionis Patrocinio, multarum Congregationum Consilijs exornari ab eodem Alexandro promeruit. Pisauri Portum, iam pridem alluuionum, & Maris iniuria Nauigijs clausum reserauit; multisque alijs, Principem verum, dignis operibus ostendit. Redijt ad sponsam post quinquennium cuius in cultu, & vigilantia Pastoris munere defungitur, & totius Diœcesis lætatur beneuolentia. Cum Purpura Titulum Sancti Augustini obtinuit, quem postea cum alio Sanctæ Mariæ Angelorum sub Clemente Nono commutauit. Interfuit iam bis Comitijs Pontificijs, illis videlicet, in quibus S. Tiara ornati, Clementes Duo, Nonus, & Decimus. \* 2 Ex S. Auximatis. Ecclesiæ monumentis... Surad sponsam accessus A. D. 1656. die 23. Aprilis, ne Boreales Muri Cathedralis Ecclesiæ prosternerentur ab Hedera, diuelli voluit. Aut ne amplius viridi, sed rubeo tegerentur amichu Sponsus eius, cum esset Purpureus. Tectorum succurrendo iactura; Communibus adieais Moenibus Cometerio. Docuit etiam post obitum, Heroum opera diù consistere sedulitate. Episcopali in Palatio ab Aquilone nouas Ædes, in qui-

bus nihil est, quod non rapiat, nobili Pictura, oculos. Veterem Oenothecam cum Crypta ad labyrinti formam ingeniosissimè ampliatam, Equilia, Carceres, Granaria, generosarum Vitium Pergulam, Es miro ordine ferreis subnixam fulcimentis in florario fabulosorum Deorum simulacris solido consictis opere in areolarum angulis, ornato, ab initio orditus vsque ad extremum magnificentissime perduxit. Reboaret veique Campana Minor, suis conflata sumptibus Principis Beneficentiam; minor nisi esset fama tot operum immensitate, gestorum pluralitate. Vian Atrij Solum æquando, sublato quodam excessu, parem gessit ad Ecclesiam ingressum, Deum oraturis indulgens. At ne deesset ad Immortalitatem ascensus, publicæ commoditati, duplicem aptauit Viam; vnam scilicet intus secreto scalarum ordine; ad denotandum, secreto cordis affectu gradatim eundum esse ad montem, Qui Christus est. Alteram verò extra, Eccl cuius inæqualitatem ab equilibus cœquauit. Solitus 00 æqua lance procedere, pariter in vijs æquitatem ex optat. Quot, & quanta fuerint ornamenta vtilia, & decora-Ven Antiquioris Palatij suo ibi ære constructa, oculus testetur, non calamus. Silentio tamen minime prætereunda est Inclyta Bibliotheca; nam suis doctrinis satis loquuntur tot Libro. rum Auctores: ac Imaginibus antiquiores, Antecessoresg; Antistites. In Episcopalis Mensæ Prædijs Campestribus, quinque Ædibus Sancti Petri Villa funditus extructis cum Hortis, Silua, alijsque cuiusuis generis Arboribus

innumeris, Arboratis, Vineis, tamingeniose institutis, vt digniorem hanc Vinearum formam, quam-Mælibeus in Mantuani Vatis Æglogis ordinauerit. merifice perfecit. Ædibus demolitis, Plateam aperiri curauit, impensa non mediocri, cuius amplitudine præter Vrbis decorem, fanum emicat Diui Siluestri Congregationis Siluestrinorum fundatoris. Fas non erat, quod, qui Ciuis latitabat in Siluis, iam Calitus absconderetur UD. fa. in Vrbe. Viam olim angustam, forma fecit augustam; & siquidem non absre, dum penes Augustini Sacellum, Ue@ tanto Patri hoc debebatur obsequium; einsdem imò Cœnobium penè funditus reædificatum suo ex ingenio, ita prodijt extructum, vt Alteri Minorum Con-Dia uentualium ipsomet excitante, noua fuerint coacer-110uata Cubicula. t ad Ecclesiæ, Oratorij, sacrariæque Domus pro Sancti Ni-1812 colai Monialibus fabricam à suis Antecessoribus in-100 ceptam proprijs perfecit sumptibus, eleganterq; or-I CI nauit. Venerabilem Sancti Philippi Nerij Congregationem Oratorij eius potissimum solicitudine, Octavianus Guarnerkis Vir nobilis A.D. 1660. fundauit, cuius etiam opera Doctrinæ Christianæ Societas prodijt. Sacras SS. Fundatorum, Propagatorum, ac Religiosorum Ordinum Reformatorum Reliquias, ritè probatas die 25 Februarij 1661. ad augendam Christi fidelium Deuotionem in Sacra Sancti Sebastiani Ecclesia collocari, publicæq; Venerationi exponi, benignè indulfit. Aram

Arammarmoream, in Cathedralis Ecclesiæ Confessione humi existentem, in qua præcipuorum Martyrum Sanctorum Victoris, Philippi, & Coronæ Auximanæ Vrbis Patronorum Corpora sepulchro condita venerationem recipiunt habita prius per D.S. Eminentissimam die 2. Maij 1662. præsatorum Sanctorum Corporum diligenti recognitione, super Altare ad eorumdem Sanctorum honorem erectum die 13. Maij eiusdem Anni reponendam, decentiusque collocandam sedulo curauit.

Deiparæ Virginis Mariæ de Misericordia Templum extra Ciuitatis Mænia dote etiam attributa construxit, in quo totius Vrbis, aliarumq; finitimarum Ciuitatum plausu, concursu, & accursu, publica indicaz supplicatione, Prodigiosam eiusdem Virginis Mariæ

Imaginem collocauit.

Monialium Monasterij Sancti Benuenuti Clausuram tutissime communiuit. Collocutorium, Dormitorium cum officinis nonnullis pari munificentia extruxit.

Cinguli Nobilis Diœcesis oppidi, Veteris Collegiatæ Insignis Ecclesiam in ampliorem; præclarioremq; formam, & locum Sanctissimæ Mariæ Virginis Assum-

ptioni dicatam, folemni Ritu transfulit...

Ecclesias sub tit. Sancti Thomæ Apostoli Terræ Ossaneæ, ac Deiparæ Virginis Mariæ Montis Philotranis Parochiales veteri in parte dirutas in elegantiores formas constituit ædisicandas.

Auximi duo consecrauit Templa, quorum alterum Parochiale A. D. 1659. dle 21. Mensis Septembris sub inuocatione S. Petri ad Vincula PP. Capuccinorum alterum die 18. Septembris 1678. Immacularæ sem-

per

1 1

per Virgini Mariæ Conceptioni dicatum.

Hæc omnia 22. annorum curriculo cæpit, & confecit fælicitèr.

Reliquum est, vt præter prætiosam suppellectilem, qua suam assurentius ditauit Cathedralem, præclariora erga eiusdem Ecclesiæ serica ornamenta, nitorem, amplitudinem, nouam Tribunam, & Canonicam, quæ alta in eius mente manent, & maiora expectantur sacinora luculentius exhibeat; cuius benesitio, vt D.O.M. Eminentia S. diutius seruet, votis omnibus obsecratur.



B 2

ELO-

00-

daij

10-

CX-

1112

# ELOGIVM SEPVLCHRALE

Eiusdem in suæ Matris decessu

D. O. M.

#### D. LVCRETIA PERANTONIA

Vera inter Matronas Lucretia Lucra Cœli curauit in cœno Absoluta pubertate Callimacho Honuphrio Nobili Viro

Vix Nupta

Bina excepta Prole Maria, & Antiocho

fam Vidua

Jam Deo, qui dedit, emancipauit Seq; Diuini Numinis tradita nutui, ac continentiæ voto Annos 17. non excedens D. Siluestrum æmulari studuit

Horarijs addicta precibus, Indefessis, pietatis ergo, itineribus arreptis Pia iugiter in omnibus,

In se autem aspera cilicijs, ferreis Zonis, Ac lethalibus penè inedijs esui carnium Quam diù benè valuit, Vale dixit

Patientissima eluzit

Dum tribus ferè lustris graues, quos sustulit morbos

Demissa Cœso,
Reddita Cœso
Septuagenaria Maior non obijt, sed abijt
Die 25. Iunij 1668.

ANTIO-

### ANTIOCHVS NOBILIS HONVPHRIÆ

PROSAPIÆ POSTREMVS I. V. D.

Proth. Apostolicus, Vicarius Lateranensis, Canonicus Decanus Patritius Auximas, ac Ciuis Romanus.

Trophæum Magis, Quam sepulchralem hunc dilectissima Genitrici Lapidem

Ante Sacellum DD. Benedicto, & Siluestro dicatum Dote ab eo, ac SS. Reliquiarum supellectili insignitum,

In quo Sua pariter post obitum Ossa recondenda consuluir Summæ Triadis auspicatus obsequium Exposuit, Dicauit.





# AD AVXIMANAM VRBEM.



Ciuitati Auximanæ, ad quam magis multorum Corporum Sanctorum; nec non Fundatorum, Propagatorum, ac Religiosorum Ordinum Resormatorum Sacrarum Reliquiarum extat cura, hæc scri-

bo. Id elaborandum tibi persuade, hunc quoq; vt antiquitati tuæ addas splendorem; ac illa, quæ Tibi sunt ab ipsis, & à Deo credita priscæ Sanctitatis pignora, tutissima salutis tuæ præsidia, nouo in dies non minus studio quam amore venereris.



Plaudat

Plaudat igitur tota Italia,
Exultet amplius Picenum
Sed tù magis plaude
Ciuitas Auximana
Fœlix, inquam Vrbs,

Non Sapphirus, Chrysolitus, Hyacinthus, Smaragdus,

Lapides prætiosi,

Sed:

Cœll'Iumina

Empyrei Sydera

Gemmis ornatam faciunt Coronam.

Et fi

Non Vetustissima,

Ac præclarissima Tua Origine gloriabunda. A

Haud post Troix

Thebarumq; euersionem; vt'aiunt. A 2

Sed ab vsq; Nocmi tempore B

Post tor ætatum Myriadas,

Per ruinas Sæculorum,

Vnde iure optimo

Auximates Populi C.

Fœderata D'

Social E

Romanorum Colonia Triumuiralis F

Olim:

Pentapolis G 1'

Metropolis G 2

Respublica H

Gothorum Imperij Clauis I!

Et

Caput

11

0:-

ici-

zi.

Caput Gentis
A Romanis fueris vocata K
Ne mirere Lector
Hac sunt, qua multa dederunt sacula,

Et nunc

Deuorauit Obliuio, Nec Potentià:

Auximum namq; Cæsar ingressus Totum Picenum percurrit, L Et Pompeius

Annos natus tres, & viginti
Capessens imperium Tribunali in foro Auximi
Geminis fratribus Vintidijs

Carbonis partes asserentibus E Civitate eiectis,

Delectum militum habuit Auximatum Quorum strenuitate quadraginta dierum spatio Subiugata Africa, & postea Europa

Magni Cognomento Acclamatur M

Mirante Orbe Magnam Auximatum
Potentiam

Non

Marmoreis Imperatorum, Consulum, Tribunorumq; Simulacris

Imaginibus
Machinis
Elogijs
Inscriptionibus
Epitaphijs

Alijsq; id genus Antiquitatis Monumentis

In

Had

In publici Fori parte consitis N Siste Viator

Gloriosa gesta Marmoribus Sculpta contra vulgi adulationem

Hominumq; ingenia æternum sistunt Nomen

Magnis virtutibus debetur Æternitas.

Et Totila dum turbauit Germaniam Terruit Italiam, teq; obsidione inuasit,

Nunquam tuam potuit superare potentiam,

Que fuit semper Triumphalis.

Addisce lector,

Hæc iam perditæ Potentiæ Virgulta,

Nunc fœcunda

Hactenus labentia, & Profana messuisti Auximum,

Sacra nec non duratura seres post hac.

Etenim

Anno à Partu Virginis circiter 404. In Cathedralem fuisti excitata

A Sancto Innocentio Primo Pontifice;

Qui ad te vanis Deorum superstitionibus addictam

- Misit Leopardum Teutonicum,

Qui prius in Vrbe relicta

Sanctæ Ecclesiæ Agnetis administratione

Universis tuis incolis

Ad Iesu Christi cultum adductis

Primus tempore

Tuam Cathedram Episcopalem

Accepit

Sacrilegi Iouis Olimpici Templum euertit

Et

Deo Trino, & vni Aram posuit, ac sacrauit C En ipse En ipse quòq;
Primus
Impositus est Aris
Nec immeritò

Tui pro tempore Antistites à suo met Capitulo vsq; ad Martinum Pontiscem Quintum electi de Anno 1417.

Nulli Archiepiscopo Suffraganei,
Sed Sancæ Sedi Romanæ
Immediate sunt subiecti. Q
Quia nulli vnquam fuisti subdita.

A Nicolao vriq; Pontifice Secundo ad te R

Tamquam ad Asylum consugiente Creatis Auximi sex S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus Quorum duo scil. Gregorius Septimus, & Victor Tertius Ad Summum Pontificatus Apicem suerunt euecti S

Præter quam quod Principes Imperij

Comites Aiani T Seraphici Ordinis Sancti Francisci in Piceni, & Vmbriæ Prouincijs à SS. Pontificibus, & præsertim à Sisto V.

In Causis controuersiarum Inter Almæ Domus Lauretanæ, Protectorem,

Et eiusdem Basilicæ Capitulum Conservatores, & Iudices competentes Magno deputati suerunt honore. V

At quot suerunt
Apud Pontisices, Imperatores, Reges, & Principes
Tuorum Natorum præclara, & Ossiciosa gesta
Erga Sancti Petri Sedem, & Ecclesiasticam libertatem

Ne Tyranni eam officerent, Tua semper libertate desendisti.

Tot:

Sacræ

Miro

Viris

19 Tot sunt Prærogatiuæ, tot Privilegia Præsertim Causas mixtas Ciuiles, & Criminales cum Potestate meri, & mixti Imperij, etiam ad mortem Cognoscendi, & liberè decidendi vsq; ad Annum 1566. 130 Principante, annuente quoq; B. Pio Quinto 417. Qux in ducentis, Et vltra Apostolicis continentur Diplomatibus, Non minori fueris cohonestara decore. Piceni cæteras antecellis Vrbes. Maiori verumtamen cumulo Y Grauioribus, sanctioribus, pijsq; divitijs augeris Vndecim nimirum Sanctorum Corporibus Tot Sanctorum Fundatorum, Propagatorum, trbes Ac innumerabilium Penè Religiosorum Ordinum in Dei Ecclesia Militantium Reformatorum meritis ibria Quot Sacræ Reliquiæ cum simulacris, Iconibus, Imaginibus ex o V Omni fere Terrarum Orbe, Miro non tam studio ab Illustrissimis, ac Præclarissimis Viris, nunquam satis laudandis Hieronymo, & Octaviano Aurelij Guarnerij Patritij Auximatis, Et Isabellæ de Fregosis Marchionissæ filijs Publicæ quoq; studentes Vtilitati, Bibliothecam Cinam Ex 1200. scutorum annuis redditibus Perpetuò librorum Augmento dotarunt; Recollecta: Tandem de Anno 1661, die 25. Februarij annuente Emi20

Eminentissimo, & Reuerendissimo DD.

ANTONIO BICHIO Episcopo Auximano
Publicæ adorationi in Sacra Sancti Sebastiani Æde

Donec Sacellum Sacrarum Reliquiarum,

Thesaurus, nuncupandum

A Fundamentis suerit constructum,

Sub Venerabilis Congregationis

Oratorij S. Philippi Nerij

Gubernio,

Quam proprio quoque Ere fundauit idem Octanianus, Non tam Omine, quam Nomine Verè Octanianus

In magna, & infigni lipsanotheca asseruatur, & coluntur

Monasticorum Ordinum Religiones,
In naturæ lege adumbratæ,
In Scripta, sub Prophetis,
Quoq; modò incæptæ, ac professæ:
In legeq; Gratiæ sub Christo,
Et Apostolis, cæterisq; Ecclesiæ

Sanctis omninò perfectæ, continuatæ, propagatæ, ac Multiplicatæ

A fecundo nascentis Orbis anno Adinostras vsq; tempestates adaugentur. Vnde

Præter illam Cœlitibus reuerentiam, Quæ toto Terrarum Orbe præstatur Speciali, ac propria Veneratione Auximana Vrbs es recolenda.

Religiosorum tot Sanctorum sacræasseruantur Reliquie.
Isti

Isti sunt Capilli, qui Ecclesiæ Caput ornant, Sanctorum Apostolorum quot sunt Reliquiæ,

Tot Vrbium sunt propugnacula; Scriptum est enim lib. 4. Regum cap. 19.

Protegam Vrbem hanc, & saluabo eam propter me,

Et propter Dauid seruum meum

Et cuncti Martyres, vt ait Diuus Ambrosius. Serm. 77.

Deuotissime percolendi sunt;

Sed specialiter hi venerandi à nobis,

Quorum Reliquias possidemus

Illi enim nos orationibus adiquant:

Isti etiam adiquant Passionibus

Cum his autem nobis familiaritas est :

Semper enim nobiscum suns Nobiscum morantur:

Hoc est,

Et in Corpore nos viuentes custodiunt, Et de Corpore recedentes excipiunt. Isti sunt Patres, veriq; Pastores,

Multò melius, multòq; fœlicius te decorarunt, Quam illi, quorum studio post Diluuium Mœnium tuorum sundamenta

Locarunt.

Quamuis enim multis adaucta victorijs, Z Piceni Ius protuleris;

Minus autem est,

Quod Bellieus Pompei, ac Cæsaris labor subdidit; Quam quod

Tot Sanctorum sacra Pignora præstiterunt... Plaudat inquam tota Italia,

Exulter

-37/134

2.3

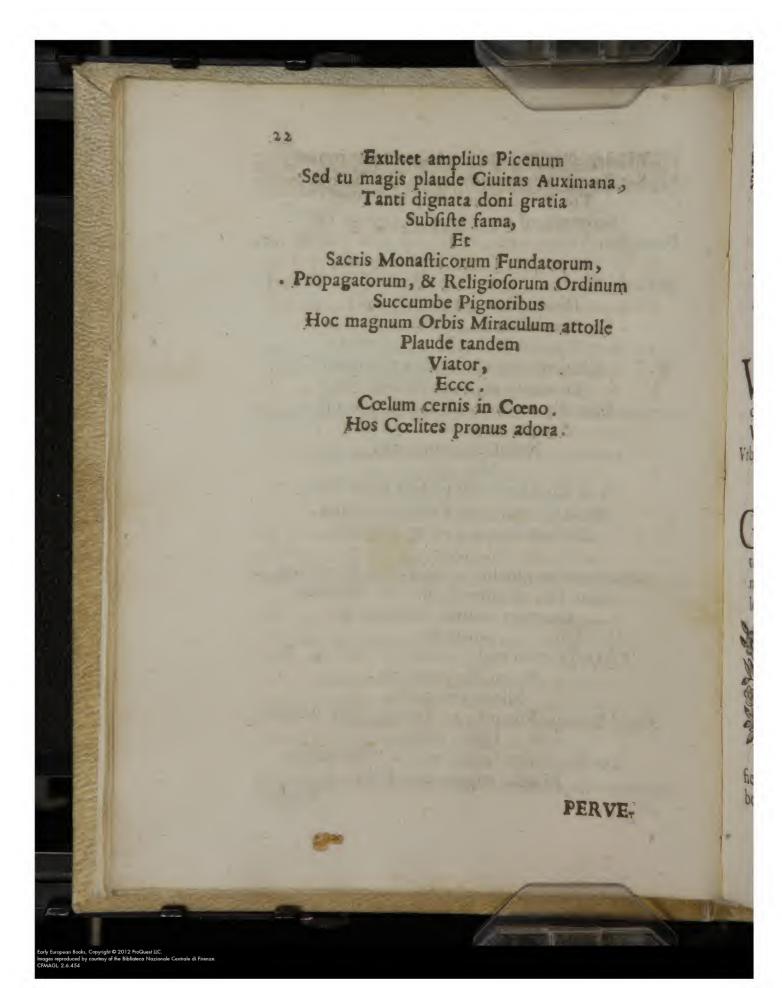

## ※※到底光光到底光光到底光光到底光光到底光光。 ※※到底光光到底光光到底光光到底光光

PERVETVSTISSIMÆ

## AVXIMATIS VRBIS

Duodequadraginta per saculorum Ruinas has attende declarationes Studiosissime Lector.

AT

Naquæq; Ciuitas peculiari insignitur Prærogatiua, qua aliæ Ciuitates gloriari non possunt. Dicitur enim Ancon Ciuitas Dorica, & Senæ Ciuitas Virginis, & sic de alijs.

Vrbs Auximana sese hac effert Inscriptionis Gloria.

### VETVS AVXIMVM.

Orglielmus Extruteuilla Episcopus Ostiensis Cardinalis Rothomagensis S. R. E. Camerarius Antiquitatem totius Æuropæ Francisci Bilibaldi Normandi in lucem redegit, ac de Auximana Ciuitate ità loquitut in Tomo Secundo:



NXIMVM Inclita Vrbs Piceni-Vetufta in arduis Montibus sita est, cuius
Originem aliqui quam Vetustissimam ostendere cupientes Auctoritatem sequuti sunt veterum scriptorum LIVII præcipuè in Libro Secundo
dicentis. OXIMIQ; GALLATIÆ

fieri muros cum decreuissent Censores. Ad cuius corroborationem Seruius inquit. CENSORES auxerunt Mu-

ros Auximi: sed in antiquis temporibus suic maxima Piceni Vrbs, vt PLVTARCHVS ostendit in Popeio, & eius magnitudine hanc PROCOPIVS Vrbe in libro Secundo Metropolim dicit au Aoritate Græci Scriptoris, Picenantium Vrbium Principem vocans, quod litteræ docent cubitales ad portam eius clausam, quæ Aurea dicitur, seu in erecto lapide speciosa. Cum autem Theodoricus Rex Gothorum ex Thracia veniens cum Coniugibus, liberis, cumq; omnibus rebus suis, Gothos mouens tandem in Vrbe Auximi Odouacrum obsedit. Hæc obsidio longius producta est, quàm ipsi Gothi ab initio existimarent, idq; accidit à situ loci, quia neq; à Mari faciliter Auximum obsidere potuerunt, cum longè sit à littore constitutum post Numanam dirutam; neg; ab orientali Regione, cum sossam habeat ex Pado deriuatam, ac stagnis quibusdam, & paludibus coarctetur. Itaq; Gothi fermè triennio toto circà illam commorati, pa-&ione tandem facta Auximum intrauerunt. Inde auxit ipsam Ostrogotha Gens, cuius Rex Theodoricus Italiæ omnis, Dalmatiæ, Vngariæ, Germaniæ, & partis no paruæ Galliarum dominans, annis duobus de quadraginta eamdem incoluit Ciuitatem, & quod constat superbum ædisicium dirutum construxit. Post eius Regis Monumentum ab Amalasuntha filia positum extta mœnia Auximi. Martyrio ibi coronati fuerunt Sifinius, Florentius, Diocletius, & Maximus sub Diocletiano Imperatore, sed magnitudo huius Ciuitatis in Commentarijs Cæsaris colligi potest, vbi legitur. Auximo Cæsar progressus omnem Agrum Picenum percurrit, cuncaeq; earum Regionum Præfecturæ

fecturæ libentissimis animis eum recipiunt, Exercitumq; eius omnibus rebus iuuant. Prætereà ex antiquis temporibus suit Romanorum Colonia apud Balbum de Limitibus in veteri Inscriptione: quandoquidèm apud omnes scriptiores ant quos hanc maximam, & celeberrimam Vrbem extrisse constat.

Joannis Natalis Metellus Speculum Orbis Terrarum.

VXIMVM Antiqua est Civitas Nobilissima, cum natura sytus fortissimus est. Magnitudine, quam opportunitate inter primos, ac nominatissimos Orbis terrarum vniuersi potest annumerari; nec abre vulgari celebratur. Ager circumictus; omnes nitidi colles sunt, Vitibus, Oleis, alijsq; fructiferis arboribus vestiti: infra AVXIMVM amœna sternitur planities, frumenti mira vbertate fertilis. Titus Liuius lib, 41. fol. 349. OXIMI Puella cum dentibus fol. 350. Oxinii Muros faciendos locauerunt P. Anno ab V. C. & lib. 40. ait. Venditis publicis locis pecuniam, quæ redacta erat tabernis foro circumdandis consumpserunt, & lib. 42. fol. 354. Plinius lib. 1. cap. 5. & 13. & lib. 11. cap. 42. AVXIMATES in quinta Italiæ Regione constituit inter populos Mediterrancos.

Marci Antony Cauy Sabellici Historiarum eius forma est,

vt quidam tradunt.

Quernofolio similis, quam Appenninus Mons in hunc modum discernit ab Alpibus, quibus superat Massiliam, vt POLIBIVS ait, iunguntur eius iuga prosectam in liguriam excunt: inde AVXIMVM vsq; processere, D ad Adria-

Ma

210

Libro

Pio-

pour

9-2

Com

2 Fc.

us re-

duâz

G. #

DOW

de.

I Re-

cla-

Go-

, 14.

C211-

IF CUS

2,8

概位

M

poi-

hu.

50

10

ad Adriaticum se inclinantia in Garganum Montem exeunt.

A 2

De cius Origine, aliquorum scriptorum Opiniones.

Abinius Latus Romanus Eparchigraphia Italia in Piceno de AVXIMO hoc dicit.

AVXIMVM Ciuitas Antiqua, & Nobilis, Picenorum Metropolis in Colle anno 16. post dirutam Troiam à Plasgorum Duce Diocoro AVXIMO condita, vt inquit Septimius Floridus lib. 2. de Vrbibus Italiæ. Agri vndequaq; sunt fertilissimi, & amæni; Incolæ verò sunt viri magnanimi, & officiosi, sed superbi, & Acribocidei, qui post ludos intericis celebratos sacris Hebeis, more Polloponesio sub Aris Iouem Olimpicum annuatim colunt.

Reuerendissimus Ioannes Baldus Patritius Auximanus Canonicus Poenitentiarius Sanctæ Auximatis Ecclesię in vita Sanctorum existentium in ea cap. 1. editas An-

conæ apud Marcum Saluionum Anno 1620.

Illustrissimus, & Reuerendissimus Dominus Paulus Æmylius Gallus Patritius Auximanus, & Prothonotarius Apostolicus in Compendio Historiæ Ciuitatis AV-XIMANÆ relato à Iacobo Lauro Romano in Descriptione Ciuitatum Italiæ edita de Anno 1639. nuncupatur. Eroico splendore di Iacomo Lauri.

Rubens in Historia Civitatis Rauenna.

B Sed maiori cum fundamento circa antiquam eiufdem Ciuitatis Originem infrascripta reseruntur.

N Agro Piceno ait Cato de Originibus, Ianum, qui fuit Noè in tractu Vinbriæ fundasse Regiam Olympum, fossamq;

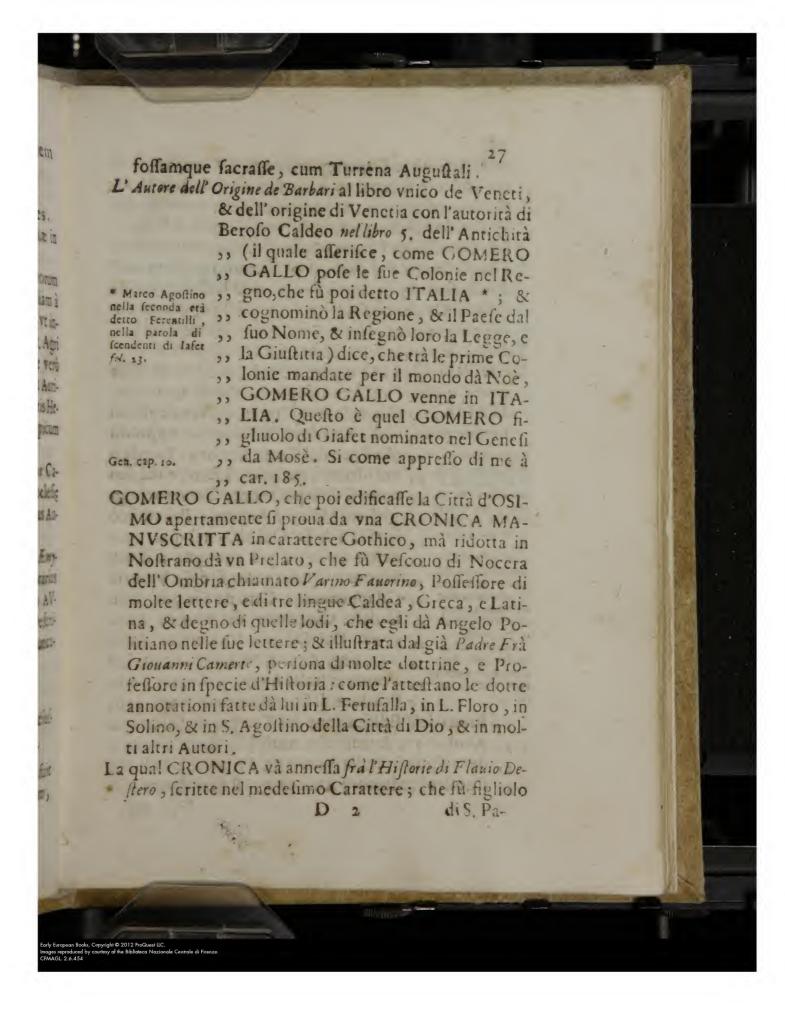





d'Olimo sia stata edificata da GOMERO, auualorati da vna Medaglia Antichissima, ritrouata à sorte frà le rouine d'alcuni edifitij antichi nella Contrada di S. Biascio in vn Podere de Signori Capilupi Patritij Osimani, la quale è impressa nella Pianta della medesima Città stampata in Roma l'Anno 1639. da Iacomo Lauri Romano nella Descrittione dell' altre Città d'Italia intitolata Eroico Splendore. E la materia in che sù impressa, dimostra, che non è de tempi de Romani. Dà vna parte di questa Medaglia apparisce il Capo d'vn Giouane con queste lettere GOMER tutto steso. Poi NTIQVS: cioè ANTIQVS. E di questa Parola la Rugine hauea rosa la lettera A.insieme con la particella della Medaglia, doue staua impressa. Ela detta Rugine hauea fatta tal presa nella Medaglia, che nulla si poteua discernere; se non dopò molta fatiga. E dall'altra parte l'Arme antica d'Osmo, che fù la Dea Turrita, tratta sù monti à forza de LEONI con le parole AVX. P.

E per l'Interpretatione di essa chiaramente apparisce, che questo Gomero, scolpito nella detta MEDA-GLIA indica, che su Gomero il figliolo Primogenito di lafer. Perche GOMER ANTIQUS, non può fignificar altro, ch' il primo GOMERO Nipote di Noè, e figlio di laset, & le Parole AVX. P. Auxi-

mates Posuerunt.

Prout melius ex eiustlem Nummi Exemplari inspici potest ad maiorem confirmationem hic appositi.

E tutto

Etutt

32h



,, TORRI negl' angoli, & vn' altra più di tutte l'al-,, tre PIRAMIDALE nel mezo; la cui pianta è ver-,, so il Cielo, e le cime delle TORRI verso la Terra, ,, doue sono due LEONI DISCIOLTI, con altre ,, lettere esistenti nel detto Rouerscio. Passando per mare diede il nome al PROMONTORIO ,, COMERO appresso Ancona. Et edificò in To-,, scana, ch'all'hora passaua sotto nome di OM-BRIA DE CARRI, la Città di CAMERSA, che fù poi detta CHIVSI; che Liuio chiama CA-MERS; e Polibio asserisce, che i suoi popoli era-,, no detti CAMERTII DE GL' OMBRI, non per-,, che essi siano nell'Ombria, mà perche dà gl' Om-,, bri hebbero l' Origine, Nec Et quod Mons Gomeri à Gomer fuerit appellatus, qui à suo met nomine Regiones, Coloniasq; in quibus ipse mansit, vt ait supradictus Berosus loco supracitato nominauit; Atq; ad Auximum pertineret, nec non in Numanen. Territorio extiterit; satis constat ex eiusdem Montis publico Donationis Documento, cuius Copia est infrascripta, & Originale in PP. Eremitarum modo Montis Anconæ Eremite nuncupatur, Monasterij Archiuio seruatur. Anno Domini 1038, Pontificatus Benedicii anno Ocauo, imperante Corrado anno eius 12. & die 8. Mensis Aprilis, in Ciuitate AVXIMI fuit stipulata donatio facta à Comite Vgone filio Comitis Mezzonis, ab Andalusia sua Coniuge, ab Amezone Comite filio Morici, ab Aufredo Comite filio comitis Amezzonis, 01 qui concesserunt, & donarunt Monachis Ecclessam B. Petri Apostoli cum omnibus terris, suisq; pertinentijs,

nentijs, sitis, & constitutis in Monte Gonero AV-XIMI, fito, ac constituto in Territorio Numanen. sicut constat ex Instrumento, in quo etiam infrascritre pta verba sunt registrata. Concedimus Ecclesiam B. Petri Apostoli, quæ sita est 10 in fundo Montis Goneri cum suis vocabulis, territo-Torio Numanato AVXIMI constituto. Actum AV XIMI sub die, & Anno supradicto Indic. suprascripta sexta AVXIMI vinit. Ego Tub. Tabellio de Civitate Auximi scriptor vniuerfalis cartulæ Decretorum sicut superius habetur post scriptionem, & corroborationem testium compleui. & absolui. Nec refert quod hisce tempestatibus à quibusdam recentioribus latinis scriptoribus PROMONTO-RIVM AVMERVM corrupto vocabulo nominetur. Quandoquidem Reverendissimi Domini Saracini olim. Anconstana Cathedralis Canonici in Civitatis eiuldem historica Descriptione ingenij acumine suerit hoc idem excognitum vid. Che alcuni Moderni scrittori latini con vocabolo corrotto l'habbino chiamato Conte Conero, Plinius namq; lib. 3. in quinta Regione loquens de huiusmodi promontorio ait. Intus Nouana, in ora Cluana, Potentia, Numana à Siculis condita, ab ijsdem Colonia Ancona appolita Promontorio Cumero in ipfo flectentis se ore Cubito, e Originis Barbarerum Auctor in lib. wnico loco supracitato, ac Berosus Antiquitatis lib. 5. hoc nomen Comer cum littera G. scribunt. Et alij historiarum scriptores, & præsertim Sansoinus in supracitata Berolli

rolij annotatione, littera C. vtuntur.

C. Strabo AVXIMVM Vrbs Nobilis Piceni, à quà Auximates Populi, posteà Picentes dicti sunt PLI-

NIVS lib. 3. cap. 13.

D. Anno 431. ab Vrbe condita Romani pepigerunt fœdus cum Picenis, quorum caputerat AVXIMVM, Procopius lib. 2. Gothorum Auximus omnium ex his oris maxima est Vrbs. Vrbs hæc AVXIMVS princeps est Vrbium Piceni.

E. Et postea de Anno-441 societatem inierunt cum Auximo. Titus Liuius, Strabo vt supra citati, & re-

latiab eodem Paulo Æmylio Gallo:

F. Colonia Triumuiralis Romanorum crecta fuit à Romanis Anno ab Vrbe condita 594. Carolus Sigonius de Antiquo Iure Italiæ cap. 5. in fine, & teste Velleio Paterculo Anno 597. existentibus Consulibus Sexto Iulio Cæsare, & L. Aurelio Oreste, & 155. Annis ante Domini Nostri Iesu Christi salutiseram Incarnationem. Velleius Paterculus in primo libro historiarum relato à D. Ioanne Baldo in Descriptione Ciuitatis AVXIMI fol. 5. & à D. ÆMILIO GAL-LO in supracitato Compendio fol. 7. & expresse patet ex Base existente in soro publico Auximi dedicata Caio Oppio in tertio versiculo, idest P. R. I. D. AVX. 7. LEG. 1111. hoc est Prætori Iuris Dicundi Auximi Centurioni legionis Quartæ, prout ponderauit Ioannes Rosinus Turingus-lib. 10. cap. 24. Et Magistratus Triumuiralis non nisi Romæ, AVXIMI, & tempore Pacis in Sycilia residebat.

Et habuerit Prætorem cum Iurisdictione præsidendi alijs Colonijs, Municipijs, & cæteris Prouinciæ locis, pro-

batur

Ho

613

30

Etil

Et D

batur ex Base existente in Publico Foro AVXIMI M.
Oppio dicata in Versiculo 7. idest.

Col. Aux, & Col. Æsis Et Munic. Numanat. Ordo, & Plebs Treiens. Patrono Municipi.

Hoc est Coloniæ AVXIMATIS, & Coloniæ Æsis, & Municipij Numanatis, Ordo, & Plebs Treiensis, Pa-

trono Municipi &c.

[-

TO.

City

74-

rio

DØ:

AL.

D.

Et Romanorum Colonia Triumuiralis, quia in ea residebat Magistratus Triumuiralis, & Romanorum Colonia eo quia possidebat Iura Ciuitatis Romanæ, & habebat etiam potestatem ferendi suffragia, vt ait Cicero, Paulus Manutius, Aulus Gellius, & Vulpianus ad differentiam aliarum Coloniarum, quæ vocabantur Latinæ, eò quòd possidebant Iura latij, nec aliud Priuilegium habebant, quam silij nati ab ipsis exant Liberi.

Et D Io: Baldus loco sopracitato folio 6. sic ait. Nobile altresì è la Testimonianza d'vn marmo antico riportata dà Gio: Rosino al libro 10. cap. 24. dell' Antichità di Roma, che il primo Magistrato, che di tutte l'altre Colonie Romane sù il Duumuirato, della Colonia Osimana per la sua grandezza susse di numero maggiore il Triumuirato.

Et Illustrissimus Dominus Paulus Æmylius Gallus Ioco

supracitato sol. 6. 6, 7, refert.

S'hà dà più fragmenti, che dopò, che si leuò dalla confederatione, e società vna parte del Piceno di là dal Fiume Chienti, ruppè la Guerra alli Romani dell'An-

E 2 no 4 4

ne l'Arme, e machine per seruitio d'Eserciti intieri, e da quello de Centonari cauarne Vestiti, Ciamarroni, e Schiauine per vestirne, e prouederne similmente Eserciti. Da vna Base inalzata al Questore della Republica d'Osimo. Da cinque Base dedicate à gl' 3 Imperatori da gl'Osimati. Da vn bellissimo Frag-XI. mento, doue sono due lascite, che dice Legauit Co-7.5 lonijs Auximatibus singulis sextertia vigena. In obtre ch'erano le Colonie della Republica Romana P Fermo, Ascoli, Adria, Castel Nouo, Potenza, OSI-MO, & Iesi, e l'altra Lascita dice. Leganit Colonijs Coloniæ AVXIMATIS sextertia trecenta Col Carattere del Sestertio Neutro. Et in vn altro Fragmento v'è la lascita perpetua di comprare Palliji da m darsi à quelli delle Colonie Auximate, che restassero Vittoriosi nelli Giuochi Gladiatorij, che quelli delle Nir-Colonie della Colonia d'Osimo non erano ammessi à th detti Giuochi, e finalmente se si guardarà nell'Inscrittione Totius Orbis, non si trouarà mai il Nome Vir. di Picenti, ò del Piceno, che l'Erettione delle Base, e Statue cominciò nel 500. dall' Edificatione di Roma, dopò che li Romani divisero la Monarchia in Prouincie, mandando in quelle li loro Offitiali, che il Nome de Piceni era già estinto, si come s'è detto di fopra 15. Anni prima. E se la Parola AVXIMAN-TIVM posta dopo li Collegij de Fabri, e Centonarija douea comprender solamente gl' Osimati d'Osimo si farebbe detto COLLEGIVM FABRORVM MILI-TIÆ AVXIMI, ò vero AVXIMANÆ, come s'è detto Collegium Fabrorum Militiæ Rauegnanæ, & Collegia Fabrorum, & Centonariorum, senza nominarfi:

narsi di luogo alcuno di quelli, che si trouauano nella Città di Brescia, come anco se la Parola AVXIMA-TES PVBLICE, ET AVXIMATES dedicarunt poste nelle Base dedicate à tanti Imperatori comprendessero gl', OSIMANI della Città d'OSIMO si sarebbe posto AVXIMVM, ò vero COLONIA AVXIMI de dicauit.

#### GI PENTAPOLIS.

PRobatur ex Auctoritate infrascriptorum Auctorum Abraham Zoff. Annal. Dom. tom. 13. refert epistolam Gregorij VII. Gregorius Seruus Seruorum. Dei Gilberto Rauennæ Episcopo, & omnibus suffraganeis eius, & Vniuersis Episcopis, & Abbatibus in Marchia Firmana, & Camerina, & in Pentapoli Regionis Picene.

Et deducitur hoc intelligendum esse de Auximo ex Teflimonio Regionis Abbatis Prumiacensis Scriptoris egregij Germaniæ primo libro Cronicarum, vbi ait Luitprandus Pentapolim, AVXIMVMQ; INVADIT.

Et ex lectionibus Sancti Leopardi primi AVXIMANÆ
Ciuitatis Episcopi. Ciuitas tanta excellentia susciebatur, quod de ea scriptum est. Pentapulaniarum.
pulchrior &c. & tandem ex Antiquo Gentilitio Stemmate Ciuitatis, vbi adest sublimis Arx quinq; Turribus circumdata. Paulus Æmylius Gallus in locis supracitatis, & Dominus Ioannes Baldus.

G 2 Metropolis deducitur à Procopio lib. 2. de Bello Gothorum.

Bellisarius deinde vndecim millium hominum Exercitum ductans, ad Auximum Vrbem contendit, quam

39

satis constat in Agro Piceno præstantiorem cæteris esse, quippe quam Romani Metropolim vocant. Supradiæus D. Paulus Æmylius loco supracitato.

Et licet Philippus Clouerius de Antiquitatibus Italiæ, & Syciliæ modernus historicus lib. 2. num. 40. asserat Caput Gentis esse Asculum, non tamen loquitur quoad Dominium, & Præeminentiam aliarum Piceni Ciuitatum, sed de Desectione, & Bello, quo Piceni Romanos suerunt aggressi Anno ab Vrbe condita 483. ab eorum Consæderatione, & Societate desicientes, quemadmodum maturè ponderauit supradicus D. Paulus Æmylius Gallus in his Verbis loco su-

pracitato:

lii.

Ce-

110

15

Cauandosi apertamente da quelle parole. Domiti sune post Terentinos Picentes, & Caput Gentis Asculum Sempronio Duce. E Procopio tradotto da gl'altri non è discrepante dalla Tradottione di Clouerio, che parla più chiaro, mentre dice Auximus Princeps Vrbium Piceni, ch' è l'istesso, che Metropolis, ò Caput Gentis à Romanis vocatus. Nella qual Guerra Osimo non interuenne, come ne meno molt' altri luo. ghi del Piceno, e'quelli, che v'interuennero furono soggiogati da'Romani, e discacciati dalle loro Patrie, confiscandoli li beni, e trasportati, come dice Strabone trà le due Bocche di Sarno, e Sillari nell'antica campagna di Roma verso Napoli dentro vn spatio di 30. miglia di Giro, poiche se sussero concorsi tutti gl'altri del Piceno à tal guerra sarebbe à pena bastato lo spatio di 90, miglia per lungo, ed altretanto per largo, dicendo Carlo Sigonio nel cap. 15. del libro primo, che l'Agro Piceno poteua esser facilmente quella.

parte, dalla quale erano stati cacciati i Picenti, come si caua da quelle parole. Hic autem Ager sortasse ille suit, vnde demoti Picentes illi seruntur, qui à Romanis in Campaniam translati, quæ est inter Sarnum, & Syllarim sint traducti, ac Picentini postea teste. Strabone, vt supra dixi sunt appellati.

#### H RESPVBLICA.

Robatur ex Base existente in Foro Auximi tenoris videlicet Tito Saleno T. Fil. Vel. Sedato Veterano Aug. G. Accept. onesta mission ex coh. X1111. Vrba. P. R. Q. Q. Quæstori Reip. Auximat. Patrono Colleg. Centenariorum Mansueta lib. Patrono Optimo, Cuius dedicatione Decurionibus singulis 111. N. & Colonis singulis 1111. N. dedit L. D. D. D. idest.

Pia

Tito Saleno Titi filio Velina Sedato Veterano Augustorum accepta honesta missione ex Cohorte decima
quarta Vrbana Prætori Quinquennali Quæstori Reipublicæ Auximatis, Patrono Collegij Centenariorum Masueta liberta Patrono Optimo, cuius Dedicationi Decurionibus singulis ternos Nummos, & Colonis singulis quaternos Nummos dedit. Locus Datus Decreto Decurionum.

### I GOTHORVM CLAVIS, ET IMPERII.

Blondus in quinto libro prima Deca ait.

Ichigis optimum quemq; Gothorum Auximi collocarat summaq; illi cura fuerat eius Vrbis muniendæ, coniectans id, quod verissimum erat nunquam Bellisarium ad oppugnandam Rauennam esse prose-

profecturum, nisi AVXIMVM prius in potestatem redegisset.

Et sequitur supradictus Ionnnes Baldus. Il che vedende poi apertamente i Goti stessi del Presidio scrissero vna volta ad esso Vittige domandando aiuto, e soccorso, come distesamente si lege in Procopio al primo libro delle Guerre de Goti; che se hauea loro da to in mano la Città d'Osimo, che era la Chiaue non solo di Rauenna, mà di tutto l'Imperio, non indugiasse i soccorsi ch' hauerebbero dato, astretti da same in poter de Nemici insieme con la Città tutto l'Imperio de Goti.

Præclari Viri Francisci Priuli Veneti in lib. 3. Narratio. Bellisarius Patritius, qui in Armis strenuus Belli Dux à Iustiniano Imperatore cum ingenti multitudine constitutus, primum Persas, aggressus est omissis alijs, indeq; egrediens, Romam properauit, quo ingressu Gothi, qui in Vrbe morabantur, noctu egressi, relictis patentibus portis, Auximum fugiunt, Bellisarius autem superuenturum Victigem tum magno exercitu ratus mœnia Vrbis, pro tempore, vallo, & fossa, celerrime muniuit. Victige superueniente cum Exercitu, ad centum namque millia hominum secum duxisse fertur. Interim Bellisarius auctis copijs, cum per annum integrum dies nouem mœnia Vrbis tutatus esset egredi, constituit. Victiges copijs suis diffidens incensis castris Auximum proficiscitur; Bellisarius eò properat, Vi Aigem in Vrbe captum Constantinopolim secum duxit quinto Anno postea quam in Italiam venerat.

CAPVT

de.

Col-

20-

100

Bor

ino-

Cu-

Die

#### CAPVT GENTIVM.

Procopio nel libro 2. de Bello Gothorum.

VXIMVS omnium Piceni maxima est Vrbs.
Vrbs hæc AVXIMVS princeps est Vrbium Piceni, quam caput Gentis Romani vocant.

Illud Verbum vocant adhibet Procopius quam sepisime, & præsertim lib. 1. de Bello Gothorum Bellisarius acie instructa circa Prænestinam Portam ad eam muri partem mox ducit, quam Romani Viuarium dicunt.

#### POTENTIA.

Ioannes Baldus loco supracitato...

A dico appresso de Romani si comprende non solo dal conto, che Cesare esso stesso hauer fatto il confessa con quelle parole nel primo libro delle Guerre Ciuili. Auximatibus gratias egit, seq; eorum facti memorem sore pollicetur, mà del Timore, che mostrò Lentulo Console, quando s'vdì à Roma, che Osimo s'era dato in potere di Cesare, suggì lasciato aperto l'Erario subitamente di Roma. Quibus rebus Romam nunciatis tantus repentè terror Vrbem inuasit, vecum Lentulus Consul ad aperiendum ararium venisset ad pecuniam Pompeio ex Senatus Consulto proferendam, protinus aperto sanctiore arario ex Vrbe prosugeret.

Et D. Paulus Æmylius Gallus loco supranominato sic ait..

Onde gl'Osimani, & alcune poche Turme di Cesare che in quel mentre erano giunti in Osimo dichiaran-

dosi da loro stessi della parte di Cesare con aderire à lui ad effetto, che quello non s'vnisse con gl'altri Soldati, e forze della Prouincia, e tornasse alla loro distruttione, vscirono fuori con quei pochi di Cesare, lo seguirono, e lo ruppero affatto facendo molti Prigioni, trà quali Lutio Puppio Primipilo d'vna Legione, che commandaua quattrocento Soldati; tornorno poi gl'Osimani dentr'Osimo, doue poco prima era giunto Cesare con la Legione duodecima sola cauata da'Presidij, ch'altra gente non hauea in suo potere, non potendo venire nel Piceno, se non hauea à sua Deuotione Osimo, oue risiedeua ordinariamente la Legione seconda, si come si vede da vna Base dedicata dalli Centurioni di essa Legione posta nella Piazza di essa Città trà l'altre, che vi sono, e doue era Attio; per il che gl'Osimani erano poten-000 tissimi, che se tali non sussero stati, non sarebbero stari loro i primi ad aderire à Cesare, non stando più lontano da Roma di quattro giornate, che se bene 60hauea Rimini, ed alcum altri pochi luoghi acquistati, come si è detto, essi non poteuano esser puniti da Romani, da quali non erano guardati. Onde Cefare vedendoli auanti li detti Soldati, che molti ancora di quelli d'Attio erano tornati per seruirlo, lodò i Soldati Attiani, lascio Puppio in libertà, e con vn grand' affetto ringratiò gl'Olimani d'vn tanto fatto, promettendoli di tenerne memoria, dicendo lui ne i fuoi Commentarij Milites Attianos collaudat, Puppium dimittit, AVXIMATIBVS agit gratias, seq; corum facti memorem fore pollicetur. Per il qual fatto diuenne subito Padrone di tutto il Piceno, dicendo lui

Nhermi Ibernese, il quai hauendo inteso, che il Triaca era da Osimo, disse à lui, che fra molt'altre hauea la detta Medaglia nella Patria sua, doue trà pochi giorni douea andare, per tornarsene poi à Roma quanto prima, e che l'hauerebbe portata, e donata à lui, già che gli ne facea così grand' istanza, si come sece nel suo ritorno, che sù due anni dopo la sua partenza, & il Triaca come Cittadino amoreuole s'è compiaciuto farne libero dono alla Comunità, che l'ha sommamente aggradita; vedendosi di più nella Città vn' altra Medaglia ritrouata poch' anni sono nella Campagna d'Osimo con la detta Arma antica della Città posta l'vna, e l'altra nella Pianta d'essa.



M Idem D. Paulus Emplias loco supracitato.
Questa Città poi su fatta Colonia de Romani nel 594;
dall'Edificatione di Roma, com'afferma Carlo Sigo-

nio de Antiquo Iure Italiæ cap. V. in fine. E Pompeo Magno s'vsurpò da se stesso la Pretura di essa; bandì i Fratelli Vintidij primi Gentilhuomini, & Ottimati della Città, ch'aderinano al partito di Carbone, doue prese l'Imperio, facendo vn Esercito di gente scelta, e sforzata, come si hà in Plutarco nella Vita di lui in quel luogo. Pompeius iam tertium, & vigesimum Annum agens Prætor à nullo designatus in Auximo Ciuitate quippe ampla se ipsum in subsellio medio in foro poni iusto constituit, deinde geminos fratres Vintidios, qui primores in ea Vrbe fuerant, qui Carbonis partes asserebant, cum Ciuitate damnatione sua eiecisset, capessens Imperium dele-Aum militum habuit. Con il qual Esercito andò discacciando dalle Città vnitosi con Sillali partiali di Carbone, ch'era di già diuenuto Tiranno, & Imperatore, qual Silla spinse in Sicilia, doue era la maggior fattione di lui, dicendo il Zonera, che Pompeo 10 fece questo nell'età sua di ventitre Anni, se bene non dice doue da lui susse fatto detto Esercito: dice, che Pompeo si tratteneua in Osimo nella sua prima Gio-Pre uentù, che lui haueua di Poderi, e di Delitie, come dal canta Francesco Panfilo di S. Seuerino della Pretura, ere & tutto questo de Laudibus Piceni (che tolse dall'hime storie di Siracusa nel primo libro in quei versi. SI Non dum Prætor erat teneros Pompeius ad annos, ui Otia Piceno tunc peragebat agro. na Et nel libro Secondo. Emerat hic multos Magnus Pompeius amœnos, te Si bene conijcio fertilitatis agros. Ed hoggi se ne vedono i vestigij d'vna Fonte detta Magna

gna dal suo nome, nominata assai da Procopio nel 1. libro della Guerra de Goti. Ed il medesimo nel principio del suo Discorso dice, che OSIMO era la maggior Città della Prouincia in quei tempi, e che diec'Anni dopo del 441. fecero parimente con loro la Società, ed hauendo poi essi Romani fatto acquisto della Sardegna, e della Sicilia, & diuisa la sua Monarchia in quattordici Provincie, e fatti quattordici Pretori per gouernarle, e d'altrettanti Questori per riscuotere da quelle li Tributi, e li Datij; sù mandato vn Pretore, & vn Questore in OSIMO, il qual Pretore, ancorche susse Pretore di tutta la Pronincia, veniua chiamato Pretore d'OSI-MO, come si hà in più delle nostre Base erette à quei tempi ad essi Pretori con le loro Statue fatte di Marmi Parij, anzi che Pompeo Magno sù vno de suoi Pretori, come riferisce Plutarco, & si hà da vn Fragmento, che stà nella Piazza Maggiore di questa Città, doue anco si vede l'Imagine de Littori con li loro sasci in spalla, che non veniuano condotti se non da Pretori delle Prouincie, & in Roma dal Console, e da i due Pretori Vrbano, e Peregrino, e da vna Base eretta con la sua Statua ad vn Senatore Romano, come si lege in quelle parole. TITO SALENO QVÆ-STORI REIPVBLICÆ AVXIMATIS; ponendoui dopo li Romani li Prefetti de Collegij de Centonari, de Fabri, e Vehicoli, de Pontefici con il Pontefice Massimo, & con i suoi slamini. Ed oltre il Campidoglio v'erano più Tempij con lascite perpetue da comprare gran numero di Vittime da sacrificarsi in essi à gl'Idoli, ou'erano anco li Tribuni, le Legioni, i Cento-

Centonari con la Legione seconda Trojana forte, e li Triumuuri, e tutto ciò per la sua grandezza, e grap stima, che se ne faceua da Romani, doue che nell'altre Colonie ve ne stauano due, e finalmente si dice, che vi mantenne la Republica, il Prefetto della Cohorte Pretoria con i suoi Soldati detti Pretoriani per

guardia del Pretore.

Velleio Patercolo afferma nel primo libro à carte 118. che fusse fatto fare da Romani in OSIMO del 571. vn Teatro, che Cassio Longino, che su Censore, 137. Anni dopò, lo volle far demolire; mà che gli fusse fatta resistenza; e non su demolito, dicendo il Testo. EXIMIÆ CIVITATIS SEVERITAS, ET CON-SVL COEPIO RESTITERE; cauandosi di quanta Potenza susse à quel tempo questa Città, e otto Anni dopò gli fecero similmente fare i Romani altre Mure, Tempij, Strade, & Aquedotti, ò Conserue, de quali insino al di d'hoggi se ne vedono cinque sotto la Piazza Maggiore in forma di gran Saloni tutti à volta con dieci Archi per vno, ch'entra vno nell' altro, fatti di Materia Saracinesca, & à piedi vi è vn Condottolargo trè piedi; & alto cinque, e più à bafso vna Cisterna fatta dell'istessa Materia. Questa Città poi sû fatta Colonia de Romani del 594. dall' Edificatione di Roma, com'afferma Carlo Sigonio de Antiquo Iure Italiæ cap. V. in fine. Refert idem 10: Baldus loco supracitato.

Mà intorno à quai termini tal grandezza s'aggiri non si può così facilmente da Scrittori comprendere; Il Biondo in vn luogo parlando de Soldati à piedi, che dentro vi stauano in Presidio. Manus delectorum

militum

18

militum eam Vrbem tuebatur, vel in campestricertamine repugnare apta. Et in vn altro luogo del primo libro della quarta Deca ragionando de Caualli dice. Mille Equites Clusium, totidem Vrbeueterem misst, Tudertum quingentos, AVXIMI quatuor millia collocauit. Dal numero de gl'Habitatori, dalla moltitudine de Pedoni, dalla quantità de Caualli si può della capacità sar coniettura.

Et D. Æmilius Gallus, ve supra in fine.

Questa Città poi à tempo de Romani era assai grande, che Plutarco la chiama nella Vita di Pompeo Magno Ciuitas quippe ampla, e tale ancora era à tempo de Goti, che la conservarono mentre vi stettero per molti Anni, poi che Vitige Rè de Goti per assicurars, che Bellisario Capitan Generale di Giustiniano Imperatore, il quale si preparaua à pomil'Assedio, vi pose in guardia oltre il Presidio ordinario quattromi-la Caualli, atteso che la stimaua Chiaue dell'Imperio suo, come afferma Procopio nel primo libro delle guerre de Goti, chiamandola Ciuitas maxima.

In Vita S. Leopardi Primi Ciuitatis AVXIMANÆ Antistitis, cuius Originale Capitulari conseruatur in Ar-

chiuio, hæc habentur verba. videlicet.

Erat quædam nobilissima Ciuitas in medullio Marchiæ, quæ Monarchiam totius Regionis tenere videbatur, scilicet AVXIMANA, in qua propter sertilitatem, & pulchritudinem eius, HADRIANVS IMPERATOR, & multi alij residerunt, & multi nobiles Romani sicut de Roma, ita & de AVXIMO Ciues erant. Ea est in sublimi posita Monte, nec est à montibus circumdata, vndiq; cingitur magnis Ripis, & Muris G magno-

otto

tre

TUE .

W.

CLO

100

magnorum lapidum circum circa. Super muros eius funt pulcherrima atria, quæ columnis marmoreis substentantui. Super atria verò sunt homines sculpti ex lapidibus in tam magna multitudine, vt semper Vrbs ipsa militibus munita ab inferis probaretur. Intrinsècus autem sunt Turres, Platee, & mænia infinita amplissima, & duo balnea confinabant, quæ aquis per conductos plumbeos, & antra artificiosissima replebantur. Platea verò, quæ iuxta Capitolium permanebat Cælo Rameo tegebatur. De templis, & Idolis taceo, quæ ex Auro, & Argento, & ex politis lapidibus erant sculpta. Ciuitas tanta excellentia fulciebatur, quod de ea scriptum est PEN-

Et post Vitæ, Miraculorum, ac Transitus Gloriosi S. Leopardi Narrationem concluditur hoc modo.

Sed quia Romæ rexerat Ecclesiam S. Agnetis, sicut extitit superius prælibatum iuxta Capitolium AVXI-MANVM Vrbis in ipsius nomine, & SS. Victoris, & Teclæ Ecclesiam ordinarat, apud quam se humari præcepit, vocaturq; locus ille Castrum vetus Coloniæ, in quo Imperatores, & Potestates sæculares Monarchiam tenere videbantur.

N. D. Paulus Emylius Gallus loco supracitato...

TAPOLANIARVM pulchrior:

Bellisario mandò à Milano Oraia, & à Fiesole Vitaliano, e lui venne ad OSIMO, quale egli prese per mancamento di Viueri, come hò detto, segno chiaro, che OSIMO à quei tempi era Piazza principalissima; cadde intanto OSIMO sotto il Dominio de Goti, de Longobardi, e de Vandali, da quali su quasi distrutto, gettando per Terra il Teatro, il Campidoglio, molti bellis-

bellissimi edifitij, si come se ne vedono in detta Città vestigij di gran pezzi di Marmi con l'essigie de Giganti, di Sfinge, di Baccanti, di Fortune, d'Huomini armati, di Colonne grossissime; vestigie d'Archi trionfali, di Marmi Parij, di Base, e Statue spezzate, e sepolte sotto Terra intorno alle muraglie, doue, se si caua, se ne ritrouano sempre: sessant' anni sono surono cauati da 300, pezzi grossi di Marmo lauorati, e spezzati; molti de quali turno posti in opra per seruitio di Cornicioni, Finestre, e Porte nel Palazzo nuouo della Comunità. Quarant' Anni sono furono trouati fotto terra vicino ad vna muraglia due Statue d'Imperatori mezze nude, e spezzate in parte, mà le Statue inalzate à Senatori venuti in OSIMO, Offitiali della Republica, sono vestite di veste Senatoria: Ottant' Anni sono fù ritrouata vna Base, se bene era stata segata, inalzata ad vn Pretore del Municipio di Recine, la quale vn Gentilhuomo Padrone d'vn Podere vicino alla Città, doue fù ritrouata, donò alla Città di Recanati, che l'hà fatta porre poi, ed incastrare nel suo Palazzo; la qual detta Città dicesi esser stata fatta dalle Ruine di Recine distrutta da Atalarico Rè de Goti, e quattro mesi sono cauandosi vicino ad vna muraglia con vna certa occasione furno ritrouate vna Base di vn Dijs manibus, ed vn pezzo tre piedi, e mezzo lungo d'vna grossa Colonna scannellata: Quindici Anni sono ne furno ritrouati altri quindici pezzi dell' istessa grossezza similmente scannellati, de quali se ne deue fare vna bella, & alta Colonna da porui di sopra la Madre Santissima del Figliuolo di Dio nostra Auuocata. E se molte Base non suffero ftate

state segate per la Causa, che si dirà, ve ne saria vn grandissimo numero. In tanto hoggi ve se ne vedono quindici, cinq; de quali inalzate à gl' Imperadori Cocceo Nerua, Lucio Aurelio, Marc' Aurelio Antonino, Lucio Aurelio Vero, e Martiniano dedicate da gl' AVSIMATI, ch' era tutta la Prouincia, come s' è detto, e l'altre son dedicate da Municipij, Liberti, Colonie, Collegij, e da altri à Senatori, che vi furno per Officiali della Republica Romana, & è forza, che vi fusse la Base d'Adriano, che mentre su Imperatore vi veniua spesso, e vi risiedeua per qualche tempo, e vi sono le loro Statue; ritrouandosi di più in Milano vna Base con vna bella Statua d'Esculapio di Bronzo, ed vn altra Base, che gl'Osimani donorno à Gio: Giacomo Triuultio, quando vi fù mandato da Ludouico Moro con occasione, che si dirà più à basso. De Dijs Manibus, ed altri bellissimi fragmenti con inscrittioni belle à tempo de Romani, ve ne sono assai.

Et Dominus Io: Baldus loco ve supra .

Fanno oltre i nominati di sopra assai honoreuol mentione della Città d'OSIMO STRABONE, PLINIO, LVCANO, ed in altri più luoghi, e Tito Liuio, e Cesare con altri non meno graui, che celebri Autori. Mà ella non tanto all' altrui s' appoggia, quanto alle sue memorie, che alla vista d'ogn' vno per le Piazze, per le vie, e per gl'angoli in lunghe, e belle schiere in fino à questi tempi espone: imperò che vedendosi quiui da vna parte assai Tauole di Marmo d'infinito valore per le rare inscrittioni raccolte in Volumi da molti Inquistrori delle cose antiche; dall'altra Banda, molte

molte Statue, e Base drizzate con chiari, e samosi titoli à huomini di Grado, à Capitani, e Imperatori di Roma, quà scorgendosi Archi, e Piedestalli, e altri Segni, e Note di Tempij Magnifici, e di superbi Fori, colà di spettabil' Altezza, e molte, e varie Colonne, in questo luogo ritratti di Magistrati, de Littori, e de Carri Trionfali, da quell'altro canto offerendosi oltre le sotterranee, e smisurate, & ancora intiere fabriche, rouine d'altissimi edificij, e douunq; si caua, pieno il terreno di Fragmenti, e Strazzi pretiosi di Marmo, e di Bronzo, che merauiglia muouono à chi curiosamente vi rimirano, sono delle sopradette prerogatiue, come quelli, ch'ancor viuono più graui, e più veraci testimoni, i quali con loquace silentio, e muto parlare dispiegando assai meglio d'ogni Scrittore i proprij pregi, d'ampliarli con parole non prenderò carico io,



MONI-

ri

100

di



## MONIMENTORVM

EXEMPLA MARMOREORVM IN FORO

## AVXIMI EXISTENTIVM

Ex ijs, quæ à Barbaris suerunt, & adhue subtus Terram sunt sepulta.



IMP.



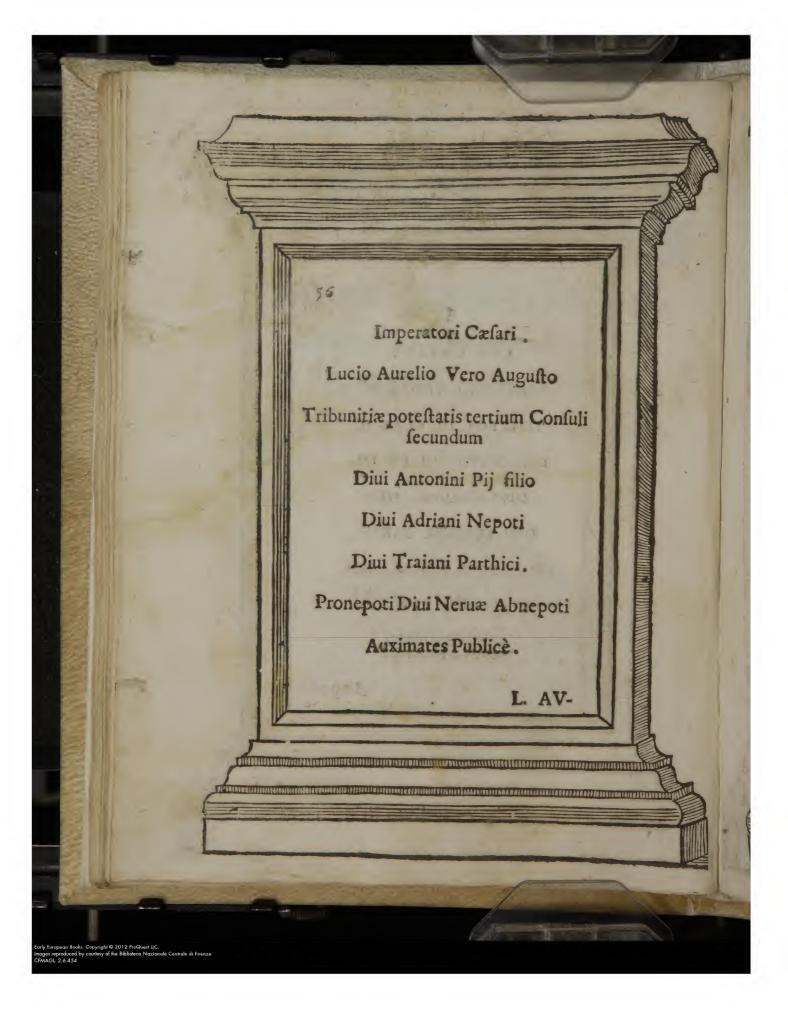



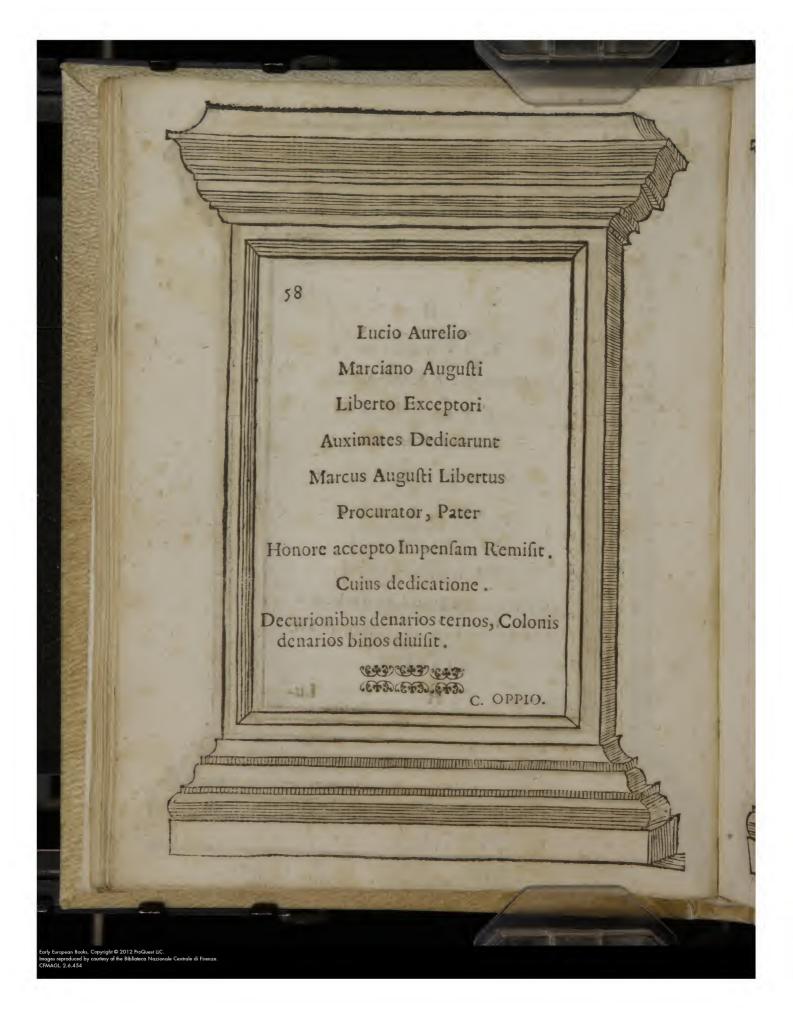















































FRAGMENTA.

IVS. TRIB. MIL. BIS. PREF. FABR. PR.

ET FUNDYM, HERME

DIANYM.

HERENNIANA. EX. QVO REDITY.

QVOT.

DARET. HOSTIA. QVÆ. EIDI. AVGYSTE.

IMMOL.

Ius Tribuno Militum bis Præfecto Fabrum Pr. Sextertium Quinquaginta Millia, & Fundum Herundianum

Herenniana ex quo reditu quot Daretur Hostia quæ Eidibus Auguste, Immolaretur,

等等等等等等等等

L

LV-

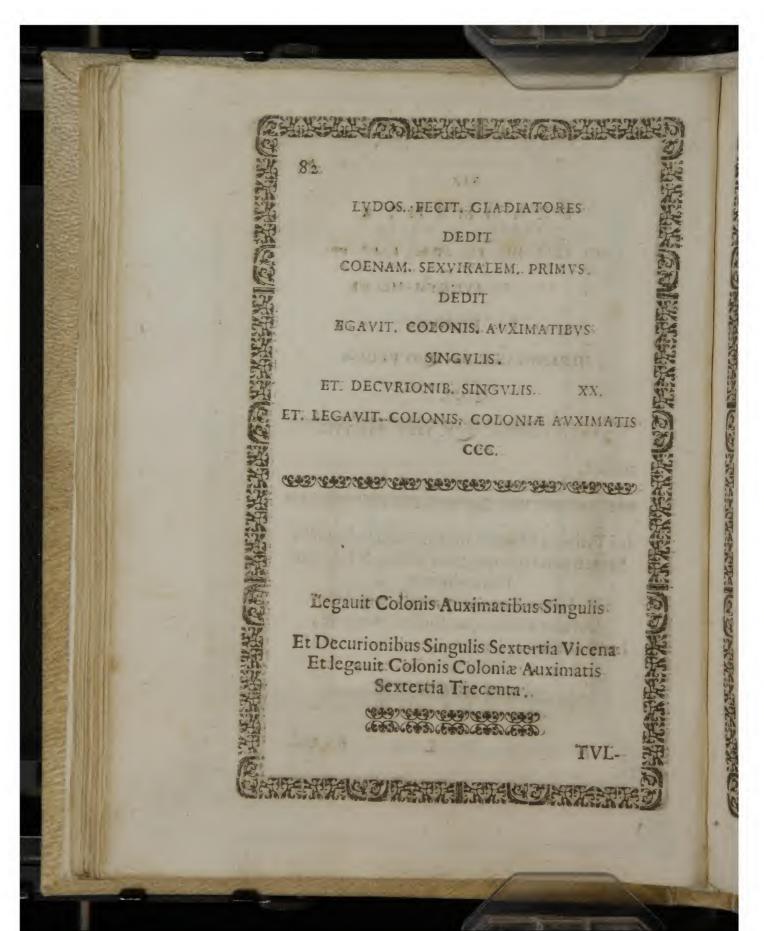

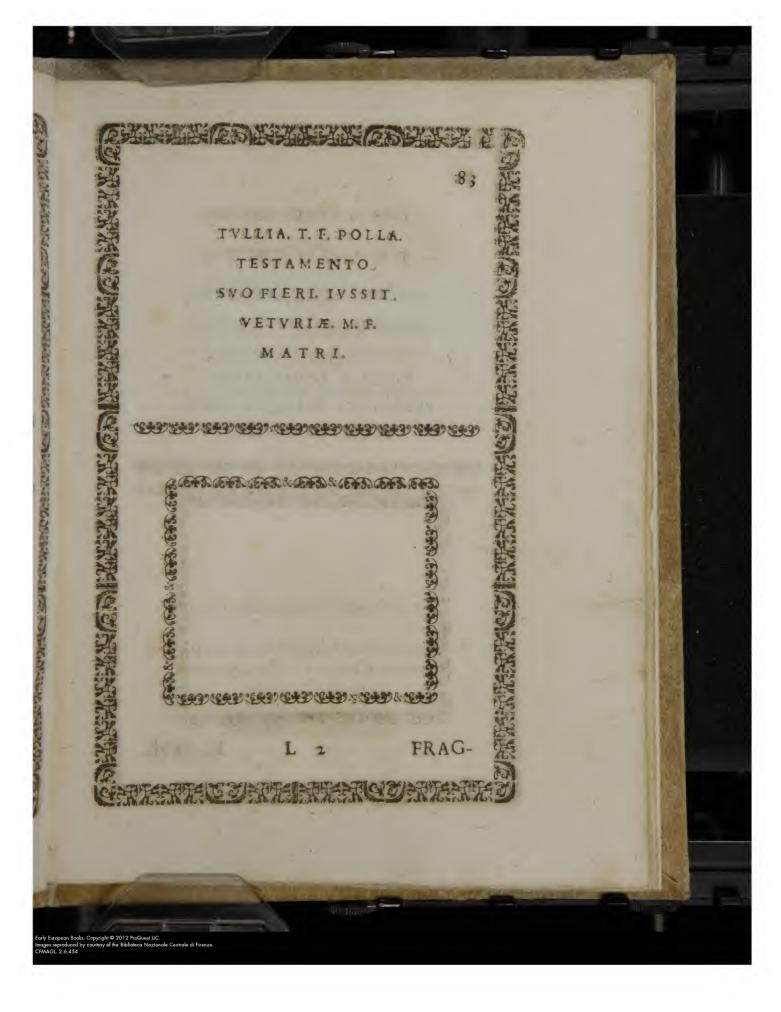

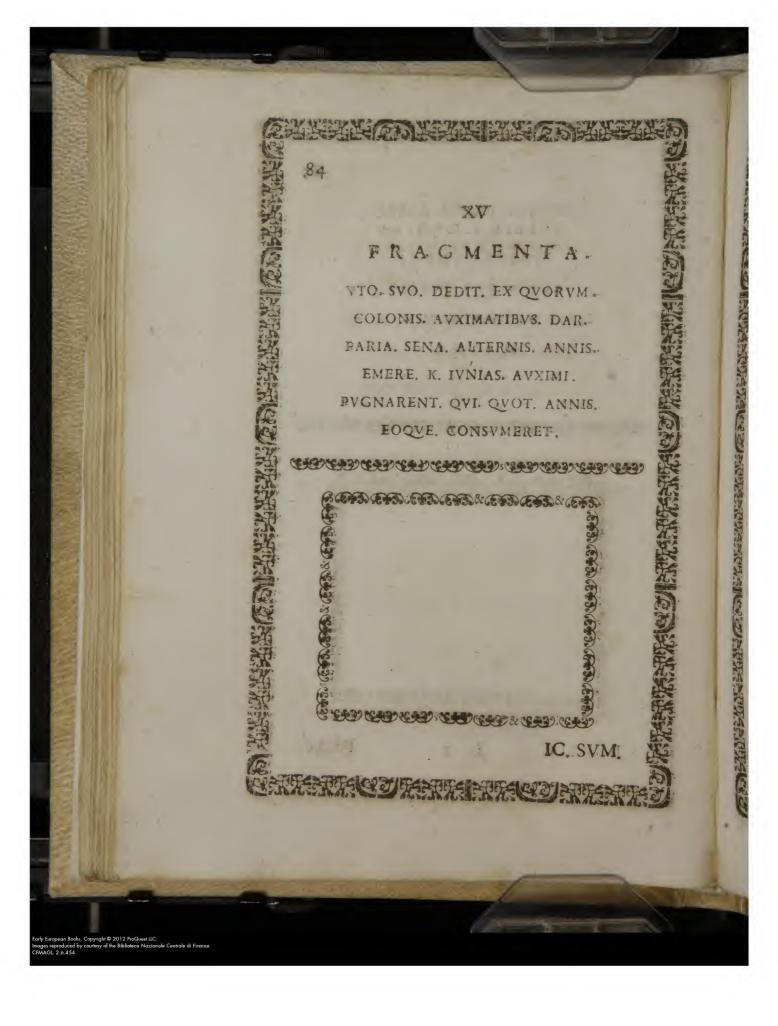

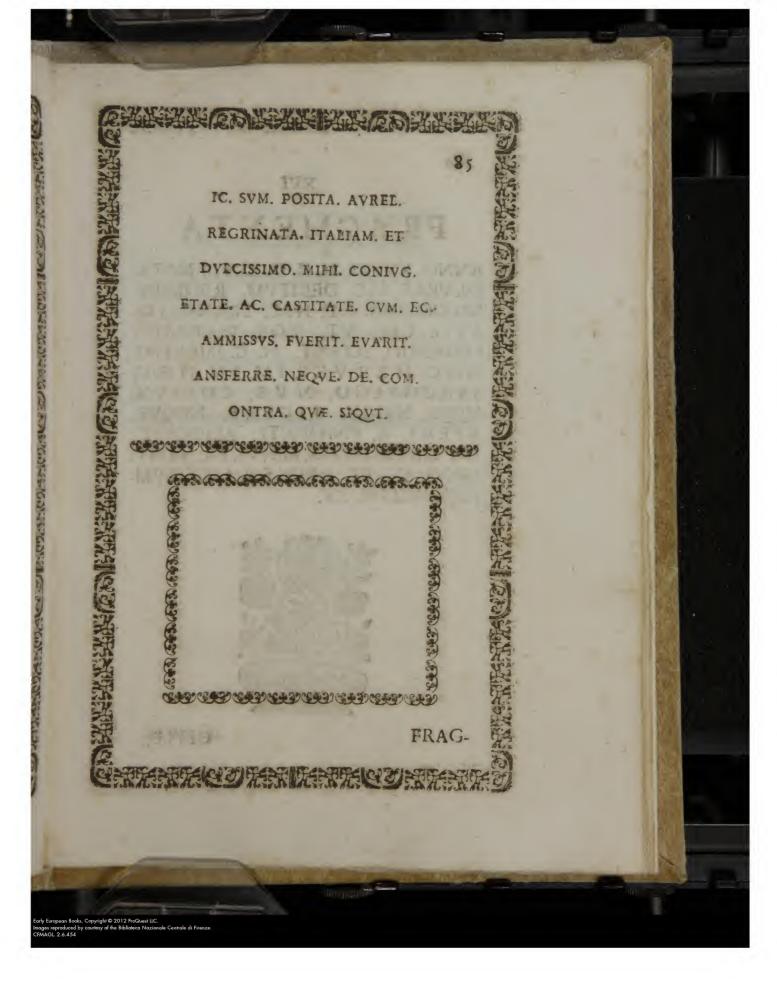

## XVI

## FRAGMENTA:

ANNO. XXVIII. M. II. D. XXVII. NATA. IN. VRBE. SAC. DEBITVM. REDDIDI. NICOMEDIA. ET. HIC. TRANSI. IO. AVG. LIB. VT. VOS. VIATORES. LEGENDO. SCIANT. IS. C. IMERITO. HOC. MER VER IM. IN. HOC. SARCOFAGO. NVS. CONIVX. MEVS. NEMINI. LICERE. NEQVE. APERI. R. VNIMENTI. ALIOQVIT. DE. MARMORIBVS. MINVS. FA. JABIT. FISCO. XX. ET. RESP. FIRMANORVM. IGINENSIVM. XV.



OPPIÆ.

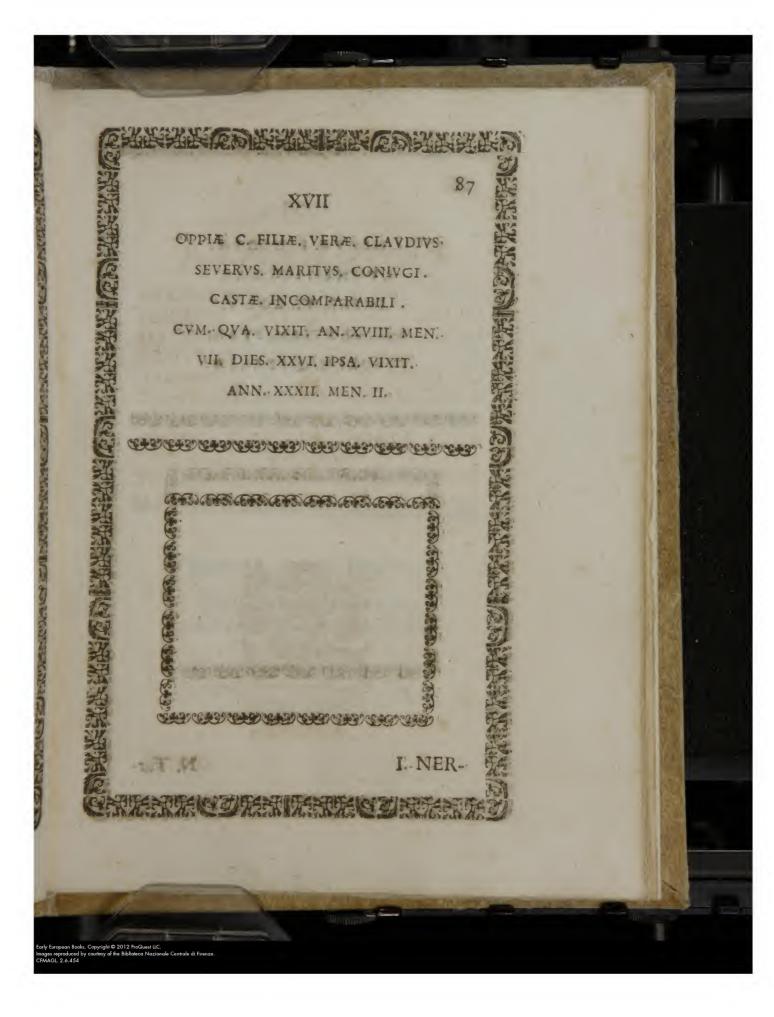

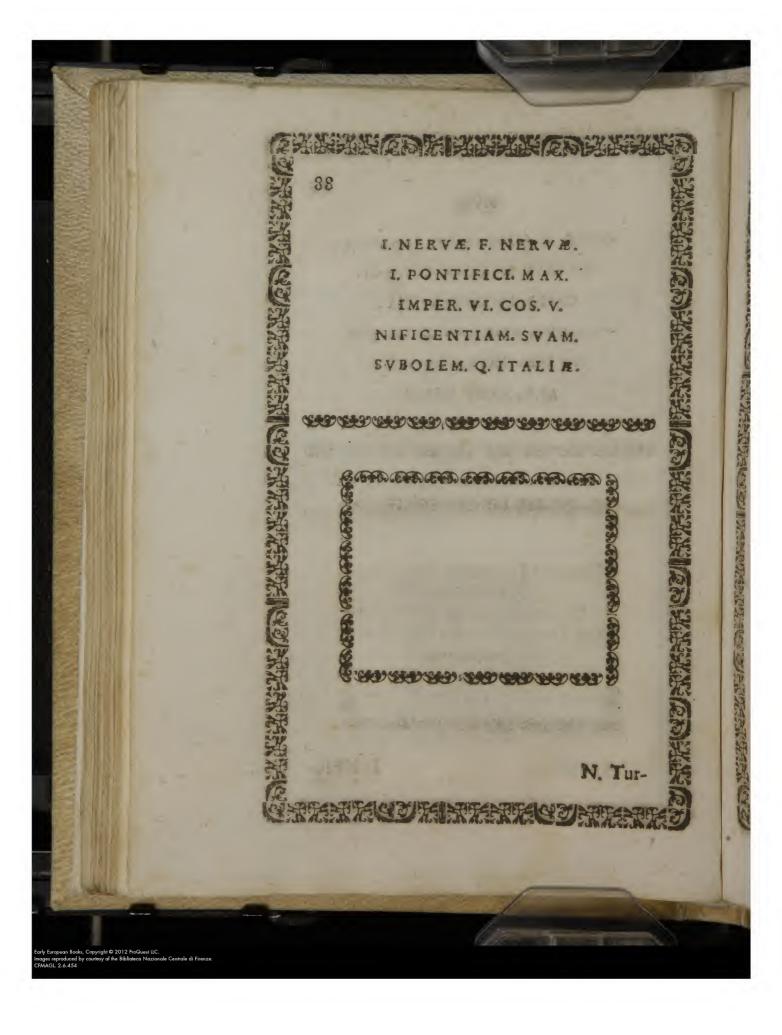

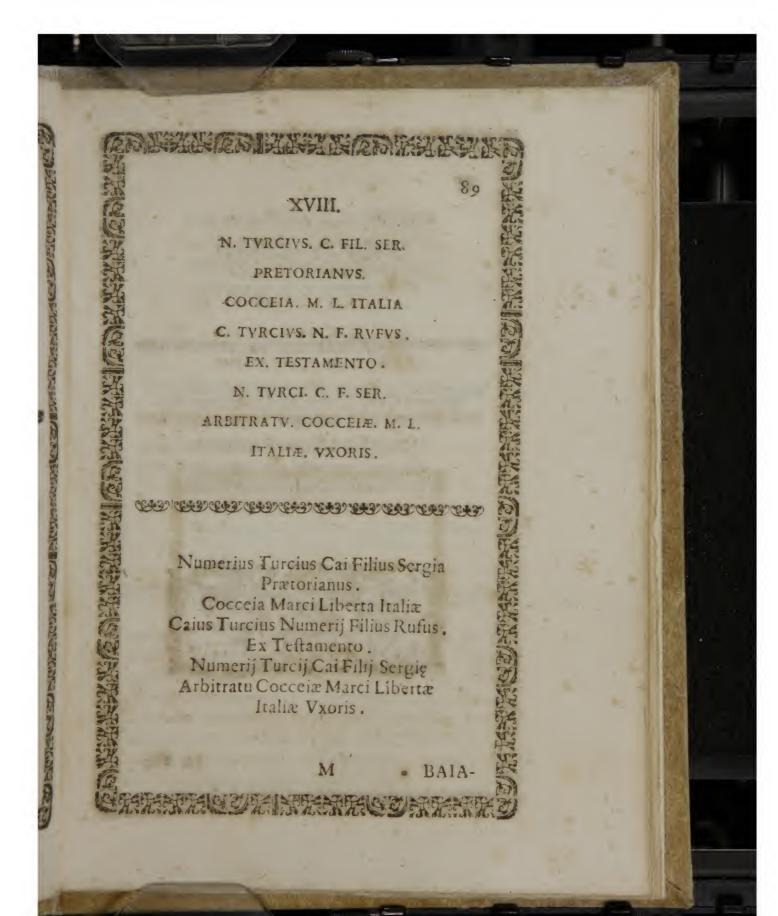

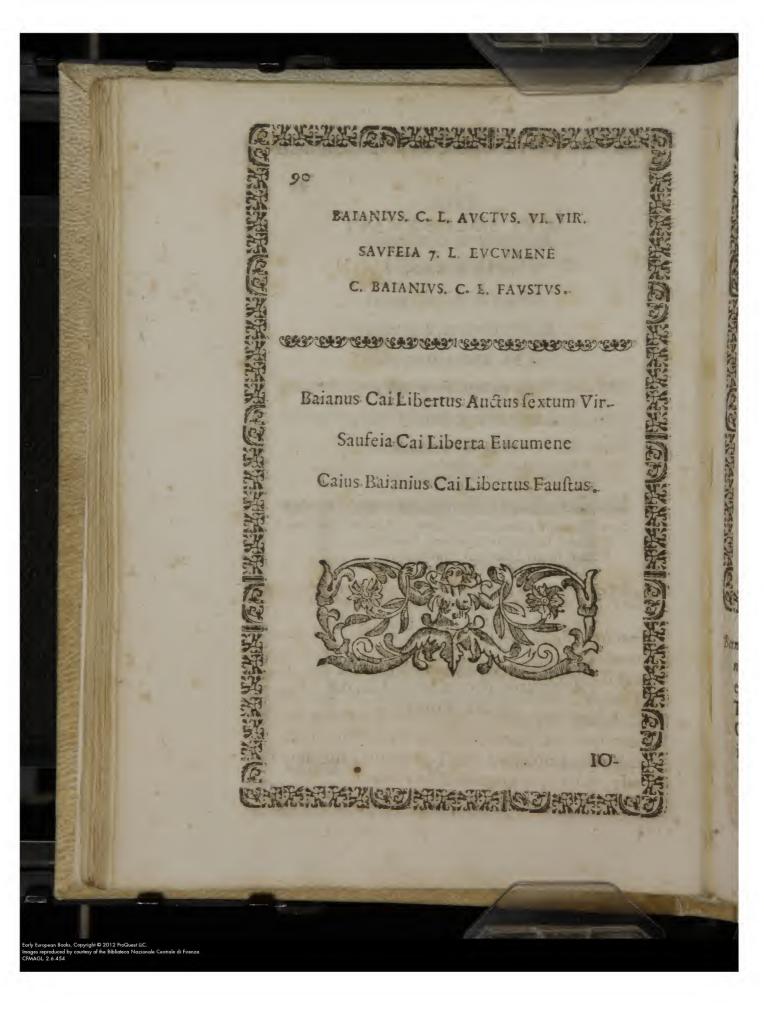



#### TOTILA.

Paulus Æmilius vet supra.

Otila non hauendo potuto pigliar Osimo con turto il suo Esercito, se ne parti mandando à Fermo; & Ascoli vna parte di esso, & l'altra parte condusse secoverso l'Vmbria.

#### P ANNO A PARTY VIRGINIS &c.

Oannes Baldus in Vita S. Leopardi Primi Episcopi
Auximatis à cap. primo, rosq, ad roigessmum secundum.
Et Ferrarius in Catalogo Sanctorum die seprima Nouembris..

Illustrissimus D. Paulus Æmylius Gallus.

A questa Città sù mandato per Primo Vescouo S. Leopardo nominato di sopra, che sù poi Canonizzato da Innocentio Primo, il quale sù fatto Pontesice nel 402:

Marcus Alphonsus Ciaconius in Vita Innocentij Primi Pontificis fol. 119: & 120. ait Hic constituit Basilicam S. Agnetis M. & Præsbyteris Leopardo, & Paulino solicitè, ac dignè gubernari, regi, & ornari.

Platina in Vita eiusdem Pontificis, & Idem Ioannes Baldus in dicta Vita S. Leopardi cap. 13. &

D. Paulus Æmylius Gallus loco supra citato ..

### NEC IMMERITO

Deste Bulla Martini Quinti sub Dat. Tiburis Nono Kalendas Augusti,, quæ observatur in Archinio Capitulari Ciuitatis AVXIMI de Anno 1417.

A.NI

D.

D.

D.

D.

D. 1

D. 1

Idea

Gre

Alphonsus Ciaconius Historiæ Romanorum.
Pontificum, ac S.Romanæ Ecclesiæ Cardinalium tom. 1. in Vita Nicolai II Pontificis A.D. 1059. Pontificatus Anno primo Pridie Nonas Martij Sabato quatuor temporum Quadragesimæ AVXIMI in Piceno Nicolaus Pontifex II. sequentes Cardinales creauit, qui suere Præsbyteri Cardinales quatuor idest.

D. Dauferius Beneuentanus Samnis, Monachus, & ele-

ctus Abbas Cassinas.

D. Hildebrandus Soanensis Tuscus Monachus, & olimi Prior Cluniacensis?.

D. Landulphus Presbyter Cardinalis, &c.

D. Ioannes Presbyter Cardinales, &c.

Diaconi Cardinales Duo.

D. Oderisius ex Comitibus Marsorum Oderisij Comitis Filius Campanus Monachus Cassinas.

De Bernardus Diaconus Cardinalis ...

Idem Nicolaus in Picenum profectus est, & AVXIMI cum Abbate Cassinate, tam diù mansit, quo ad Romæres ab Hildebrando componerentur. Idem Ciaconius fol. 394. & 395.

Gregorius VII. qui vocabatur Hildebrandus ad Pontificatus Apicem euectus fuit A.D. 1075. Idem Cia-

conius fol. 410.

Et Victor Tertius qui vocabatur Désiderius, in seculo verò Dauserius, & Petri ascendit sedem A. D. 10861fol. 426.

Mandat Nicolaus Papa ad Monasterium D. Abbati Desiderio in Picenum sibi proficiscenti quam primum occurrat, vt proximo Martij Ieiunio, & Presbyteri gradum, & Cardinalis pariter officium sumat. Dominica igitur Quadragesima paratis omnibus necessarijs Desiderius iterarripiens apud Iarfense Monasterium Apostolico se coniunxit; à quo amicissime, honorificeg; susceptus AVXIMVM simul cum eo profectus est; ibi secundo Quadragesima Sabbato idem pridie Nonas Martij Cardinalis Presbyter ab ipso ordinatus, sequenti Dominica quoq; consecratus est, Priuilegiumq; amplum fatis, & honorificum de suorum consuerudine Prædecessorum consequutus est. Prætereà de Cardinalatus ipsius Dignitate, & SS. Patri Benedicti honorificentia per totam Campaniam, & Principatum Apuliæ quoq; atq; Calabriam vicem suamille idem Apostolicus plena auctoritate commist.

Et

AV

PRÆTER QVAMQVOD PRINCIPES IMPERIL

Idem D. Paulus Emylius loco supra citato,

Imperiali, e ve n'è memoria di due fatte in vn luogo detto VACCARO, lontano dalla Città di presente poco più d'vn miglio: vna à tempo dell'Imperadore Enrico primo nell'Anno 1012. doue interuennero due Vicarij Imperiali, e molti Prencipi, trà quali Gillerio Vescouo d'Osimo, che douea esser

Prencipe dell'Imperio, ed vn'altra ne fù fatta nel 1214.da Aldobrandino Estense Marchese della Marca Maranca Vicario dell'Imperatore Ottone, nelle quali si risolueano molte differenze de Signori, e Prencipi d'Italia. 113-Il Rossi nell'Historia di Rauenna riferisce esser stata fatta vn'altra Dieta nel 1037. Illustrissimus, & Reuerendissimus Gaspar Zacchius 110 Volteranus Episcopus Auximanus in Inscriptione Sanctæ Ecclesiæ Auximasis sacto de Anno 1461.quæ approbata fuitab Eminentiss, Baronio in adnotatio-13nibus ad Martyrologium die 22. Martij AVXIMI Lim TUS in Piceno S. Benuenuti Episcopi littera I. De eo Ta-8 bulæ Ecclesiæ Auximanæ, quas inde allaras vidimus. Et Ferrarius in Catalogo SS, die VII. Nouembtis. 03-AVXIMI in Piceno S. Leopardi Primi eiusdem Ciuitatis m Episcopi &c. cuius acta manuscripta ab ea Ecclesia ale. accepimus. Que descriptio est infrascrip, omissis alijs. Comitatus Vallis Campanæ Episcopus, & Capitulum porestatem habent ex Testamento Nicolai Capocij Romani Episcopi Tusculani Cardinalis Conditoris Domus Scholarium S. Gregorij Papæ Doctoris, & Confessoris Ciuitatis Perusiæ tenendi sedulo in car Domo Scolarem vnum, vel ex Ciuitate, vel ex Dicecesi Studentem in Iure Pontificio. T Comitatus Vallis Campanæ, velvt quidam dicunt Aiani prope Oppidum Monticolum ad duo millia. possuum, luris est Episcopatus: Nunc non est ibi Populus, nec vlla apparent Murorum vestigia, & Prædia partim sunt Comunitatis Monticulana, partimi prinatarum personarum &c.. Hentun

Pertur tamen Andreas Secundus à Nobis Prædecessor creasse in Comitem quemdam Antonellum fratrem suum, & quædam Prædia Iuris Comitatus eidem contulisse.

W Episcopus Auximanus pro tempore est Conseruator à Sede Apostolica Deputatus omnium Fratrum

Ordinis Minorum in Prouincia Marchiæ.

#### X TOT SVNT PRÆROGATIVÆ, ET PRIVILEGIA.

Paulus Æmylius in suo Compendio quinquaginta, & vltra refert Bullas cum aliquibus Summorum Pontificum Diplomatibus, & præsertim Alexandri Quarti sub Datum Vrbis Veteris Quarto: Nonas Septembris 1264. Pontificatus Anno Secundo.
Eugenij Quarti sub Datum Romæ decimosexto Kalendas Decembris 1443. Anno Tertio, & Decimotertio Gregorij Vndecimi sub Datum Ananiæ Idibus
Octobris Pontificatus Anno Septimo. A. D. 1371.
Vrbani, Datum Auinione Secundo Kalendas Decembris 1262. Indictione Quinta Pontificatus Vrbani Quarti Anno Secundo. Et Datum Vrbeueteris
Quarto Nonas Maij Pontificatus Anno Secundo.

Et B. Pij Quinti sub Datum Romæ sub Annulo Piscatorit A. D. 1566. Pontificatus Anno Sexto, quorum tres Ciuitati Auximanæ merum, & mixtum Imperium vsq; ad mortem, liberumq; in toto Ecclesiæ statu commercium cum omnimoda Pedagiorum Exemptione, & infrascripta Castra restituerunt, videlicet.

Staphili Castrum; Montis S. Mariæ in Cassaro, Montis

Fani,

Prima Con Vic

10

Val do

po

Acut

Secure

1493

Le

1665

CTO

II.20

to E

00

tooi

laue!

Fani, Pignani, Offanez, Arcionis, Tornazzani, Storcij, S. Angeli cum Villis: Cerlongij, Sancti Faustini. Cassanoli, Corquæ, & Montis Zari existentia in Territorio AVXIMI &c. ob AVXIMANÆ Civitatis ab Hostibus Rebellibus, Tirannis, & Sanda Ecclesia Inimicis comminutam Potentiam

#### MAIORI CVMVLO.

Prima Inuentio Corporum SS. Victoris, & Co. Vrbano Secundo, & Episcopo Seuile exi-Stente.

m

Ale.

No-

do.

K2-

110-

DUS

71,

De-

the-

ETIS

110-

TIES

m-

115

Secunda Inventio die prima Iunij 1432.

Tertia Inuentio die 13. Maij 1662. Princi-pante Alexandro VII. & Ec. clesiam Auximanam regente Eminentissimo, & Reuerédissimo D. Antonio Bichio.

Inuentio Prima. S. Leopardi cotemporanei S. Martyni Episco.

X Catalogo Sanctorum in Auximatis Ecclesie Sacraria Domo existéronæ. A. D. tium habentur infrascripta.

1093. sedente Etenim in eius confessione requiescunt in Pace, Corpora integra Sanctorum Victoris, & Coronæ Martyrum ipsius Ciuitatis Insignium Præsidum, Sanctorum Leopardi, Vitaliani, & Benuenuti eiusdem S. Ecclesiæ Antistitum: Sanctorum Florentij, Sisinij, Diocletij Maximi, & Philippi Martyrum, ex quibus tres Priores ad Ciuitatis mœnia sub Diocletiano Coronas triumphales proprio Sanguine meruerunt.

> Insignium tandem Reliquiarum, quæ honorifice in ea asseruantur resulgent. Pars Sanctissimæ Crucis, & Dominicæ Coronæ Spineæ Sacro Christi Cruore intincta. Duo Vascula Vitrea Sanguinis ex duabus Imaginibus Domini Nostri Iesu Christi de Cruce Pendentis in eademmet Ciuitate defluxi: Pars Inte-

rulæ

rulæ Domini Nostri Iesu Christi, & pi Turonensis fuit A.D. 700. Veli, in quo inuolutum fuit eius Sandie 7. Nouemb. Aissimum Corpus in Sepulcro, Pars Pontifice Sergio Primo. Veli Beatæ Mariæ semper Virginis-Reinuétio fuit A. cum Capillis eiusdem : Ossa, ac Ve-D. 1296, menstis Beati Petri Apostoli. Digiti S. Pause Iulij Sedente li Apostoli, Sancti Andrea, Sanctorum Bonifacio Ochauo, & Auxi-Philippi, Iacobi, & Matthæi Apostomate Ioanne,. lorum: Integrum Os Radij Inferioris obijt A. D.449 .. Brachij S. Bartholomæi Apostoli: Ma-S. Vitaliani inuexilla Dextera cum Dente S. Theclæ; Aum fuit Corpus sub Ioanne: Caput: S. Victoris Martyris. Decem Grimaldesco paruula Ossa Sanctorum Martyrum Insertio Præfule. A.D. 1390. die nocentium; & diuersa aliæ septem, & 16. Iunij Annos septuaginta Sanctorum Reliquia Et in Ecclesia S. Siluestri Grozzolini Patritij Auximatis, & de Anno 1 22 5. Sanctæ Cathedralis Ecclesia Canonici, Congregationisq; Siluestrine, sib Regula S. Benedicti de Anno 1232. Fundatoris. ta Os Integrum Colli, idest vna ex Vertebris primæ, 101 vel secundæ Coniunæionis in Simulacro Argenteo 20 valoris circiter Scutorum quadringentorum honorifi-0 cè afferuatur. Supradictus Ioannes Baldus in Vita eorumdem Sancto-Ada rum, & Dominus Æmilius Gallus loco supracitato hæc refert. La Chiesa del Vescouato è assai antica, tutta fatta de Emi lapidibus quadratis candidis posta in luogo alto, si salisce per andare ad vn quinto di detta Chiesa con trè scale di venti scalini l'vna di Base, come s'è detto di sopra segate, dou'è vn bellissimo Pauimento di finissi-

finissime Pietre fatte à Mosaico. Qual parte di Chiesa cinquant'anni sono era diuisa dall'altra con vn Riparo de gl'istessi Marmi Parij, grossi vn palmo con Colonne dell'istessa materia dalle bande scannellate, e con vna Porticella in mezzo, e dentro di quella era vn Altare senza Quadro, dietro del quale staua il Vescouo con il Capitolo, e Clero, e dalle bande, & auanti il Popolo, detta à quel tempo il Sanda San-Aorum, e sotto quella parte di Chiesa vi è vna Chiefa di trè nauate con cinque Altari, fotto i quali sono cinque Casse di Marmo fino, dentro essesi trouano collocati vndici Corpi de Santi, come si hà dalla Bolla d'Innocenzo Ottauo. Datum Roma apud San-Aum Petru Septimo Kalendas Martij Anno Quinto, che sono li Corpi de SS, VITTORE, CORONA, Filippo, Fiorenzo, Silinio, Diocletiano, Massimo Martiri:Leopardo, Vitaliano, Bennenuto, ed il Beato Giouanni Confessori, e Pontefici Vescoui d'Osimo, e tanto le Muraglie, come le Volte, Colonne, e Pauimento sono de lapidibus quadratis, candidis, e per andarui sono due scale di venti scalini, l'vna detta Confessione, essendo la Chiesa di molte altre Sante Reliquie arricchita, &c.

Ada Sandorum Ioannis Bolandi Godefride, Henschenij, & Danielis Papebrochij Societatis Iesu Mensis

Martij die 22. in Vita S. Benuenuti.

Eminentissimus Baronius ad Annum Christi 1096, inquit de Sancto Bonfilio Auximate, cuius sacre Reliquie in Ecclesia S. Siluestri asseruantur.

Nec reticendus est Bonfilius Auximanus Sanctissimus Fulginij apud Vmbriam Episcopus, qui, & alios non-N 2 nullos

n-

215

Ve-

um

10-

ITIS

12-

2;

em le-

, &

Pa-

112-

IIS.

OZ,

nif-

de

00

nullos suæ Dioccesis sacros ministros secum duxit.

Refert Frater Lucas Vuadingus Minor Osseruant.

Vol. 2. C. D. Diuum Franciscum de Anno 1215. in.

Foro AVXIMI concionem habuisse, ex qua triginta compuncti suuenes Auximates sluidis sæculi rebus relictis Seraphyci concionatoris habitum suscepere.

#### PICENI IVS PROTVLERIS.

D. Emylius Gallus.

P B bene prima del 1377. la Curia Generale della Prouincia della Marca rifiedeua, come più pareua alli Legati, ò Rettori, li quali rissederono anco in OSIMO, come si proua da più Sentenze di Giuditij dati in più diuersi tempi; nondimeno quando non vi risiedeuano: gl'Osimani veniuano esentati di quattro in quattr' Anni di non mandare ogni Mese alla Curia Generale, e Presidato di Camerino il Sindico, &il Baliuo à riferire i maleficij, come l'altre Città della Prouincia erano tenute fare, vedendosene di questo nella Cancellaria della Città vn Breue di Gregorio Vndecimo, Datum Bononiæ Sexto Idus Septembris Pontificatus Anno Primo. E per prima vna lettera in carta Pergamena con il Sigillo Pendente d'Angelo Vescouo d'Albano, ch' era Vicario Generale d'alcune Prouincie della Chiesa, ordinando di più, che della Curia Generale della Marca non si potesse leuar causa alcuna da OSIMO, ne tirare, ne stringere gl' Osimani d'andare à quella Curia. Ed vn altra limil lettera di Guglielmo del Tit. di S. Angelo Cardinal Diacono, e Vicario Generale della Sede Aposto-

Et

TOF

Apostolica: anzi Gregorio Vndecimo dentro l' vitimo termine concesso da lui nella detta essentione, aggiungendo gratia, à gratie, comanda al Rettore Generale della Marca, e Presidato di Camerino, che douesse per l' auuenire risiedere continuamente in OSIMO, come si hà dal suo Breuz. Datum Romæ Sextodecimo Kal. Maij 1377. Anno Pontificatus sui septimo; il quale subito sù eseguito, si come apparisce da molte cose, ed in particolare da vna Sentenza data in OSIMO nel maggior Palazzo del Vescouato; nella solita Camera del Rettor Generale della Marca da Pietro Arciuescouo Hispalense Rettore Generale, e Giudice della Prouincia.

Et Innocenzo VIII. con vn suo Breue del 1485. ordina, e comanda, che da gl' Officiali d'OSIMO s' osseruino ad vnguem li Statuti, e le Riformationi della Città d'OSIMO sotto pena di mille Ducati d'Oro, si come ancora confirmò i Priuilegij concessi alla Città da molti Pontesici, che surno Nicolò V. del 1448. Martino V. del 1425. Paolo II. del 1463. nel detto Breue sopracitato, e spedito con l'Anello del piscatore l'An-

no Primo del suo Pontificato.

E se bene la Città perdè per la Ribellione di Boccalinoli suoi Castelli, e Prerogatiue, nondimeno Papa Innocenzo VIII. che discacciò il Tiranno, perche la Città non concorse con quello, nondimeno si compiacque in riguardo di tanta sedeltà de Cittadini di non priuar la Città di molte prerogatiue, che godeua prima, le quali non godono hoggi molte Città maggiori, ancorche sotto di loro habbino più Terre, ca Castelli. Li Potestà, che Gouernatori son chiamatia

In

ota

16-

ella

¢112

o in

ditty

non

bot-

alla

CO,

edi

ITC-

Se-

Y82

DIE

TIC-

di

10-

YD

al presente son tenuti auanti al Magistrato di giurare nell' ingresso de loro Ossitij d'osseruare ad vnguem li Statuti, e le Risormationi della Città sotto pena di 1000, scudi d'Oro. Ne possono interuenire, ne esser presenti ne Consegli, e publiche adunanze. E concesso alla Città di porre il prezzo à Grano, Vino, Olio, ed altre grascie per tutto l'Anno senza consirmatione di Superiore alcuno. Può succedere ne beni di quelli, che moiono senza heredi; quale successione de lure è riseruata al Pontesice, ed altri Prencipi. Hà la metà de Malesicij, che prima gl'hauea tutti. Si pone da essa vn Giudice de danni dati, e le pene sono della Comunità.

Pio Secondo nel 1459. concedè à gl' Osimani, che non si potessero ammettere Cittadini al Conseglio d'Osimo, se prima non veniuano aggregati dall'istesso Conseglio, il che sù confirmato da Paolo Secondo sub Datum Romæ 1467. Da Clemente VII. sub Datum

Romæ 1526.

Perrarius in Catalogo Sanctorum die septima Februarij AVXIMVM, cuius memoria Cæsar lib. 1. Belli Ciu. Plinius lib. 3. cap. 13. Ptolom. lib. 3. cap. 1. & alij C. E. Est antiq; Piceni loco edito in Colle inter Anconam, & Æsium sita ad decem millia Passuum ab Ancona in Via, quæ Lauretum, & Romam ducit occurrens, OSIMO vulgò appellata.



MONI-

An

OSI

OSII

Anci

Ferm

Fern

Ofi

### MONIMENTA NON NVLLA EX ASCE-TICIS, AC RECENTIBUS AVCTORIBUS CIRCA AVXIMANTIVM GESTA E X C E R P T A.

SIMO di che, e da chi fù adornato. Vincenzo Borghino ne discorsi parte prima cap. 156. Condotta Colonia. Il medesimo al cap. 69. l'Anno di Roma 580. Quinto Flauio Flacco, e Postumio Albino secero à Pesaro, à Osimo, & altro, Tempij, Aquedotti, e Vie.

Andrea, e Lipaccio Guzzolini ritornano in OSIMO cacciandone le genti del Marchese Gio: Villano l'Anno 1317. cap. 398.

OSIMO, Racanati, ed Vrbino si danno alla Chiesa nel

1322. Manente lib. 1. cap. 209.

OSIMO combattuto alli 10. di Maggio 1325. Il Marchefe della Marca sconsitto con morte di quelli della Chiesa.. Gio: Villano cap. 440. num. 1325.

Anconitani rotti da gl'Esini, & Osimani. Manente

lib. 1. cap. 183.
Fermo danneggiato, ed arso da gl' Osimani. Gio: Vil-

lano cap. 460. alli 26. Marzo 1326.

Fermo s'accordo con la Chiesa l'Anno 1326, con grans feste.

Osimani con altri Ghibellini della Marca entrorno in Fermo, e secero grandissimi danni non amando la Pace. Manente. Vol. 1. cap. 217.

Manente nel sudetto Anno 1322. lib. 1. car. 209. riserisce, che li Ghelsi di Fano, con l'aiuto di Malatesta da Rimini, cacciassero da Fano la parte Ghibellina, e des-

10,

pon Mi-

ello

Cub

zrij

E,

m,

In

104 e detlerola Città al Marchese per la Chiesa, e gl'Osimani si leuassero contro di loro Rettori, e si rendessero alla Chiesa nel medesimo tempo, che Vrbino le si rese, e Racanati sù distrutto, ed abbrugiato per commissione del Marchese Capitano per il Papa. Piero Boninsegna c. 580, OSIMO predato da Soldati della Chiesa per non esser pagati nel 1386. Antonio Honofrio nel suo Poema narra la Rotta data da Boccolino à gl' Anconitani \*, sedendo Sisto Quarto l' An-Anconis Pedites acie cocidisse no 1477. à di 28. di Giugno Festa di S. ducentos, Arq; Leone Papa Secondo; essendo eglistamanus centum ta vno de Capitani dell' Esercito Osivinctas post terga dedille. mano; si come attesta nel medemo Poema in quelle Parole. Vidi ego con-Plu fertas acies infesto Marte meorum. Gio: Villano nel libro Ottano c. 93. Che gl' Osimani con l'Esinisotto 'I commando del Conte Guido da Monte Plat Feltro nel 1309. del Mese di Giugno sconfissero gl' Cai Anconitani al numero di 5000. Pedoni, e à Cauallo restando d'essi Anconitani morti 600. e altretanti Pro messi in suga secondo l'historia del detto Antonio Honofrij nel luogo sopracitato \* OSI-\* Tempus adest MO danneggia la Città di Fermo à di Bull annis vix nonaginta per actis. 26. di Marzo 1326. Gio: Villano car. Cum bello ex 460, non citato di sopra. vestris diuini apud arua Phi- Gl' Anconitani, Osimani, e Fermani si Hie lippi. diedero alla Chiefa Platina in Adriano Sexcenti cecidere Primo l'Anno 1375. -viri, totidemq; Antonio Grosseto Giesuita nelle lettere scelte, com' Innocentio Terzo nell'Anno 1203. prese

fotto la Protettione di S. Pietro Osimo, Bologna, & Imola con l'esempio di Lutio Terzo Pontesice.

C HISTORICI AVXIMANA CIVITATIS ACTA RECENSENTES SVNT INFRASCRIPTI. VIDELICET.

Oximi Puella cum dentibus, & fol. 350. Oximi Muros faciendos locauerunt primo Anno ab Vrbe condita, lib. 42. fol. 354.

Plinius, lib. 1. cap. 5. 6.13:

Plutarcus in Fompeio.

Caius Iulius Casar, Libro.

Primo de Bello Civili.

Procopius, lib. 2.

Strabon.

ef-

2112

100-

An-

IS.

Ita-

06.

mo

on-

con

onie

ogl'

12/10

100

000

151-

di

ifi

no

150

Velleius Paterculus.

Bullarium Innocentij VIII. fol. 123. & 127. de Tax. Const. Arc.

Hieronymus Roscius, lib. 8. fol. 535.

Giuliano Saracini Canonico Decano. nelle sue Notitie Historiche della Città d'Ancona. Cipriano Manente, lib. 1. c. 209.

Corio. c. 330.

Giouanni Magno, lib. 12. c. 12. víq; ad 17.

Italia Trauagliata, c. 207. & 176.

Gio: Rossino Toringo, lib.

M. Alphonsus Ciaconius in Vitis Fontif. & Card. Carolus Sygonius de An-

tiquo lure Italiæ, lib. 2.
fol.85.cap.5.

Frà Luigi Contarini, c.

Monarchia de Prencipi,

c. 207. Boccaccio nell' Aggiunta, c. 652.

Fabio ammirato, c. 212. Gio: Magno Arcinescono

O Vnía-

Vnsalense Goto nelle Guerre de Goti, c. 161. lib. 2.

Rossignano, c. 85.

Eroico splendore di Iacomo Lauri Romano Stápato l'Anno 1639. in Roma con la pianta, & Descrittione della Città d'Osimo, cauata dalla sua historia da Monsignor Illustrissimo Paolo Emilio Gallo.

Pietro Boninsegna, c. 580.

Gio: Villano, lib. 8. cap. 93. lib. 9. c. 140.

Girollamo Rossi, lib. 6. fol. 535. 540 lib. 5. fol. 280. 369. 371. 401. 402. e

Appianus Alexandrinus. Tarcagnotta par. 2. lib. 7. Francesco Serdonati nell'

aggiunta à casi del Boccaccio, c. 652.

Gio: Bonifatio Cronica di Treuiso, c. 61. & 67. Ridolfo Tossignano.

Ridolfo Tossignano, c. 85.

Vincenzo Borghino, par. 1. c. 256.

Bernardinus Abbas Baldus Vrbinas Regione Abbate Prumiense, lib.
1. Croniche di Germania.

Il Biondo.

Raffaelle Volterrano, c.

Paolo Gio: dell'Elogij de gl'Huomini Illustri, lib. 4.c. 167.

Pandolfo Colenucci historie di Napoli, lib. 4. c. 89.

Pra

Gu

Pamphilius in suo Piceno optimos habere Cytharedos, & Musicos

Antonius Honofrius Patritius Auximanus de Fede, & conflictu Anconitanoru, & Auximatum in suo Poemate de Anno 1477. 28. Iunij Sixto IV. PP. M.

Platina in Adriano Primo Anno 755.

Antonio Grassetto Giesuita nelle lettere scelte.

Frà Leandro Alberto nell' bistoria, c. 223.

Philippus Cluuorius de Anti-

Antiquitate Italia, & Syculia.

Marci Antonij Coccij Sabellici Historiæ.

Ioannes Natales Metellus. Speculu Orbis Terraru. Dominici Marij Nigri.

Geografia Vniuersale.

Delitiæ Italicæ.

36

de

10-

66

100

Pa-

do

An-

11-

de

[23]

00

11-

Abrahami Ortelij.

Vghelli Italia Sacra.

Præclari Viri Francisci Priuli Veneti Historiæ.

Guglielmus Estonteuilla Cardinalium Rothoma-

gensis.

delle lettere, che stanno nell'antichissime Base, che al presente si trouano nella Città d'Osimo fatta dall' Illustrissimo Signor Gio: Francesco Gallo, Stampata in
Ancona appresso Marco Saluioni l'An. 1615.
con vna descrittione di
essa Città del Sig. Hercole suo figliolo.

Olaus Magnus.

Ferrarius Catalogo Nouo

SS.die 7. Noueb. fcl. 435.
Ioannes Bollandus Acta.
Sanctorum Mensis Martij die duodecima in.
Vita S. Benuenuti Epi-

scopi Auximani.

Gabinius Lætus Romanns. La Regia Picena di Pompeo Compagnoni da Macerata.

Petrus Appianus de Antiquitatibus.

Publij Vellij Paterculi. Paulus Iouius.

Plinius Secundus.

Boterus.

Francisc. Adamus Hist. Fir. Gritius Bist. Æsinat.

Landus Ferret. Hist. Anconit.
Angelus Benignus Histor.

Camerinen.

Procopius S. Leonardi A-retini.

Gio:Baldi da Osimo Cano.

nico Pœnitentiero nelle Vite degl'Incliti Mar.
tiri Vittore, e Corona.
di S. Leopardo Vescouo, e d'altri SS. che son
sepolti nella Chiesa Catedrale.

0 2

Hanc

Hanc tandem Sanctissimi Pontificis Eugenij Quarti Constitutionem Dilectissima dicentem Patria mea veritatis encomia; Indicantem AVXIMI Elogia perlege, hilariq; fronte excipe Benigne Lector pro Omnium Prarogatiuarum. Coronide.

EVGENIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI AD FVTVRAM REI MEMORIAM.

# AVXIMI CIVITATI.



OMANA Mater Ecclesia, quæ visceribus Pietatis exuberans, & circa statum solerter inuigilans subditorum, se illis in fauore munificam, & in gratijs exhibet liberalem: Præclara Ciuitatis Auximanæ merita diligenter attendens, & sedula conside-

ratione discutiens, dignè circa ipsam specialis Zelo dilectionis afficitur, dignè illam prosequitur intima charitate, sincerisq; amplectitur brachijs ad statum eius selicem, & prosperum vigilantibus studijs intendendo. Hæc est enim Ciuitas, quæ silios benedictionis, & gratiæ generat, quæ gratitudinis, & obedientiæ producit alumnos, & in qua semper erga Ecclesiam supradictam sides, constantia viguit, claruit deuotionis integritas, splenduit reuerentiæ plenitudo. Hæc est prosecció Columna sidelitatis immobilis super sirmam Petram sidei constituta, quæ nulla-

tenus

potuit. Hæc est Ciuitas, quæ ipsi Ecclesiæ viriliter, & constanter in necessitatibus adstitit, personarum pericula, damna rerum, & laborum onera non euitans, cuius prompto, & potenti auxilio plerasq; terras sibi subiecas regit, dirigitq; ipsarum compescit excessus, ausus temerarios reprimit, illicitos motus frenat. Ideòq; ipsius Ecclesiæ gratiosa benignitas meritò ad eamdem Ciuitatem beneuolum extendit intuttum, & de statu eius sollicita redditur, vt subductis ab ea noxijs, ac subsequentibus prosperis in Pacis pulchritudine sedeat, & in requie opulenta

quiescat.

8

2.

:10

113

Hinc est quod Nos Ciuitatem ipsam sincerissime diligentes, ac considerantes damna, dispendia, expensas, ac labores, plurimaq; illius dilecti filij Comunitas, & Ciues, nec non incolæ, & habitatores nouissimè in tantis bellorum turbinibus, & discriminibus perpessi fuerunt, ac propterea ipsos Comunitatem, Ciues, Incolas, & habitatores, vt eos firmius in fidelitate, ac nostra, & dica Ecclesia Obedientia persistant, quo se maioribus fauoribus, & gratijs per Nos, & Sedem Apostolicam munitos fore conspexerint, condignis fauoribus, & gratijs attollere cupientes motu proprio, non ad Comunitatis, Ciuium, Incolarum, & Habitatorum prædictorum, vel alicuius eorum, seu alterius pro eis nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed ex nostra certa scientia Austoritate Apostolica tenore præsentium dictam Civitatem, eiusq; Districtum, ac Comunitatum cum Montis Fani, quod tenent, & possident, ac omnibus, & fingulis -

8

ijs

45,

one

172.

1003

, &

co.

en-

mi-

10,

11,40

\$ 10-

zbi-

m3-

CDC-

211

equi

10-

mc,

Ci-

225,

12

DI,

yill-

E00

larum, ac socorum prædictorum Viu necessariam quando, & quotiescumq; eis visum fuerit ex quibuscumq; Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis in dicta Provincia, & aliàs vbilibet constitutis extrahere, & ad dicam Ciuitatem deferre, nee non inibi iuxta eorum voluntarem distribuere, & vendere libere, licitèq; possint, nec eis in vitis Saluendi, aut distribui, vel occasione Salis ab eis, vel ipsorum aliquo valeat quæcumq; pœcuniarum fumma exigi vfq; ad decennium à die præsentis computandum, concedimus pariter, & indulgemus, Præterea non immerito, tam beneuolentia, quam dicti Comunitatis, ac Ciues ad Castrum Montis Fani dictorum Districtus, seu Comitatus, Incolas, & Habitatores gerunt, nec non grauissima rerum, & personarum damna, quæ præfati Incolæ; & Habitatores Montis Fani pertulerunt, & in firma eorum erga Nos, & prædictam Ecclesiam fidelitate remanerent; prout remanent omnes caleas, census, affictos, & alios prouentus quocumq; nomine censeantur, aut ex quauis causa debeantur quicumq; & qualescuq; & cuiuscuq; valoris sint, in quibus Vniuersitas, Incolæ, & Habitatores Castrorum Montis Fani prædicti Districtus existut, & hinc ad quindecim Annos à dat, præsentium computandos erunt, seu esse poterunt quomodolibet: nobis, & præfatæ Cameræ Apostolicæ obligati remittimus, & donamus, ac ipsos à Talearum, Censuum, Afficuum, & Prouentuum huiusmodi solutione vsq; ad dictos quindecimannos eximius pænitus, & liberamus non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostoliais, ac Cameræ, & Prouinciæ prædictarum Iuramento, Con-

to, Confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, caterifg; contrarijs quibuscumq; . Nos enim ex nunc irritum decernimus, & inane si secus super his à quocumq; quauis auctoritate scienter, vel igneranter contigerit attentari Nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam nostræ exemptionis, liberationis, susceptionis, voluntatis, approbationis, confirmationis, communitionis, absolutionis, remissionis, cocessionis, conficationis, donationis, appropriationis, assignationis, vel Costitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire, Siquis auté hoc attentare præsumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apostolorum eius, se nouerit incurfurum. Dat, Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominica millesimo, quadringentesimo quadragesimo quarto: decimo septimo Kalendas Decembris Pontificatus Nostri Anno Quartodecimo

#### IN DEI NOMINE AMEN.

Clauium existente in Cancellaria eiusdem Illustrissima Clauium existente in Cancellaria eiusdem Illustrissima Comunitatis adest verum Originale, cuius copia superius legitur Bulla Fel.Rec. Eugenij Papa IV. sub dat 17. Kalendas Decembris, qua incipit Romana Mater Ecclesia, vna cum alijs quinquaginta quinque Bullis, & Apostolicis Diplomatibus allegatis per

tis per q. Illustrissimum, & Rewendissimum D. Paulum Emilium Gallum nel breue discorso dell' antichissima Città d'Osimo cauato dalla sua Historia, e stampato da Giacomo Lauri Romano l'anno 1639, in Roma nella descrittione dell' altre Città d'Italia, intitolato Eroico splendore.

Ac duo pariter antiquissima Numismata, in quorum pri-

mo talia leguntur GOMER ANTIQVS.

Ex alia vero parte Aux. P. In altero C. I. CÆSAR. DICT. ex vna, ex aliaq; parte OB. PERPET. AV-

XIMAN. BENEVOLEN.

Et similiter me legisse fateor librum Typis impressum Anconæ per Marcum Saluionum anno 1615. vbi patet vera Characterum Interpretatio in rredecim antiquissimis Marmoreis Basibus, ac vndecim Fragmentis pariter Marmoreis ad præsens in Auximano publico Ciuitatis foro existentibus Auctore Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino Io: Francisco Gallo Auximano Patritio plurium Ciuitatum, & præsertim Laureti, dum ipse viueret Gubernatore. Et quia veritas ita se habet, ideo hanc præsentem scripsi, & subscripsi, solitoq; meo signo muniui, ego Carolus Claudius de Serra Petrona Camerinen, Dioc. pub. Apostolica auctoritate Notarius, modog; Illustrissimæ, ac vetustimæ Ciuitatis Auximi Secretarius Anno Domini 1678. Indictione prima, sedente Innocentio Diuina prouidentia Papa Vndecimo anno eius Tertio die vero 12. Octobris

IVLIVS

IVLIVS PERANTONIVS CONFALONERIVS,
STEPHANVS BLASIVS, ALEXANDER
CORADINVS, ET IOANNES
DVLPHVS PRIORES VETVSTISSIME CIVITATIS
AVXIMI.

#### BEATISSIME VIRGINIS SANCTISSIMI ROSARII DICATE.

S V prascriptum D. Carolű Claudium esse Notarium Publicum, sidum, & legalem, ac talem qualem se facit, eiusq; publicis scripturis in Iudicio, & extra sidem semper adhibitam, & de prasenti magis adhiberi indubie Testamur. In quorum & e. datum Auximi ex nostro Palatio Priorali hac die 12. mensis Octobris 1678.

Antonius Orpinellus pro d. Secretario.

13

12.





As meas lucubrationes S. R. E. grauissimo Iudicio submittens ad formam Decreti Sacræ Congregationis Sancæ Romanæ, ac Vniuersalis Inquisitionis editi de anno 1625. Iuxta Declarationes à Sanctissimo D. N. Vrbano Octauo, annis Domini 1631. 1634. 1635. sactas, ad quas &c. In hoc voto finem impono.

## BENIGNE LECTOR.

Vndatorum, Propagatorum, ac Religiosorum Ordinum, Resormatorum Primam, & Secundam inscriptionum, Partem (Opus quadraginta annorum studio elaboratum) Diuino sauente Numine quam primum attende.



Prior

65

2-

Con

Aus

Foo Nu

Patr Mar Con

Stoil Call Cor Gro

Au. Feb Fer

CI

Prior Numerus Paginam, Secundus verò Versiculum denotat.

### ERRATA SIC CORRIGE

| que'                      | qui          | In Protestate       | verf.   | 28.  |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------|------|
| Mattut                    | Matut.       | In Approbat.        | verf.   | 4.   |
| Tanuaris                  | Ianuarij     | In alia Approarione |         | 21.  |
| Trumiralis                | Triumuiralis | In Indice           | verf.   | 14.  |
| Auximantium               | Auximatum    | In Indice           | vers.   | 21.  |
| Honufrium-                | Honofrium    | Pag. I.             | vers.   | I.   |
| Honufrius                 | Honofrius.   | p. 1.               | vers.   | 5.   |
| ad oculos                 | Oculis       | p. 3.               | verf.   | 7.   |
| 3                         | ac:          | P. 3.               | vers.   | 18.  |
| cæquanit                  | coæquauit'   | p. 8.               | vers.   | 19.  |
| Merifice                  | - Mirificè   | P. 9.               | vers.   | 4:   |
| prętiofam                 | pretiosam    | p. 11.              | vers.   | 4.   |
| Eminentia                 | Eminentiam'  | p. 11:              | vers.   | 10.  |
| Piasgorum                 | Pelasgorum   | p. 26.              | vers.   | 8    |
| Editas                    | Edita        | p. 26.              | vers.   | 17.  |
| nuncupatr                 | nuncupata    | p. 26.              | vers.   | 23.  |
| egli                      | gli          | p. 27-              | vers.   | 23.  |
| nuncupatur                | nuncupati    | p. 32.              | vers.   | 22.  |
| 11111                     | Ciuit.       | p. 33*              | vers.   | 9.   |
| Aumerum                   | Cumerum      | p. 33.              | vers.   | 16.  |
| excognitum'               | excogitatum  | p. 33.              | verf.   | 20.  |
| Conti                     | Monti'       | P. 33.              | vers.   | 22.  |
| Auximantium <sup>1</sup>  | Auximatum    | P. 37.              | vets.   | 25.  |
| coque                     | eaque        | p. 34.              | verf.   | 7.   |
| Pegrinata-                | Peregrinata  | p 85.               | vers.   | 2.   |
| Nus.                      | Hus          | p. 86.              | vers.   | 7.   |
| obsernatur                | asseruatur'  | p. 92.              | vers.   | 26.  |
| Patri                     | Patris.      | p. 94.              | verf.   | 15.  |
| Maranca:                  | Maranea'     | P. 95-              | vers.   | 3.   |
| Comitatus Vallis Campanæ. |              |                     |         |      |
| Non-hic sed in            |              | P: 95.              | veri.   | 25.  |
| facto                     | facta        | p. 95.              | vers.   | 10.  |
| Stoicij                   | Storaci      | P. 97.              | vers.   | I.   |
| Casianoli                 | Cafaroli     |                     | 74      |      |
| Corque-                   | Gerqux'      | P. 97: vers. 8      | - In an | not, |
| Grozzolini                | Guzzolini*   |                     | 6       |      |
| Auximantium               | Auximatum    | All the second of   | • •     |      |
| Februarij                 | Nouembris    |                     | 0.      |      |
| Fede                      | Code         |                     | 9: col. |      |
| Cluuorius                 | Clouerius    |                     | I. col. |      |
| Cardinalium:              | Cardinalis   | 6                   | 5. col. |      |
| Couij'                    | Clauij       |                     | 3. col. |      |
| Natales,                  | Natalis,     | p. 107. vers.       | 5. col. | - 1  |
|                           |              |                     |         |      |



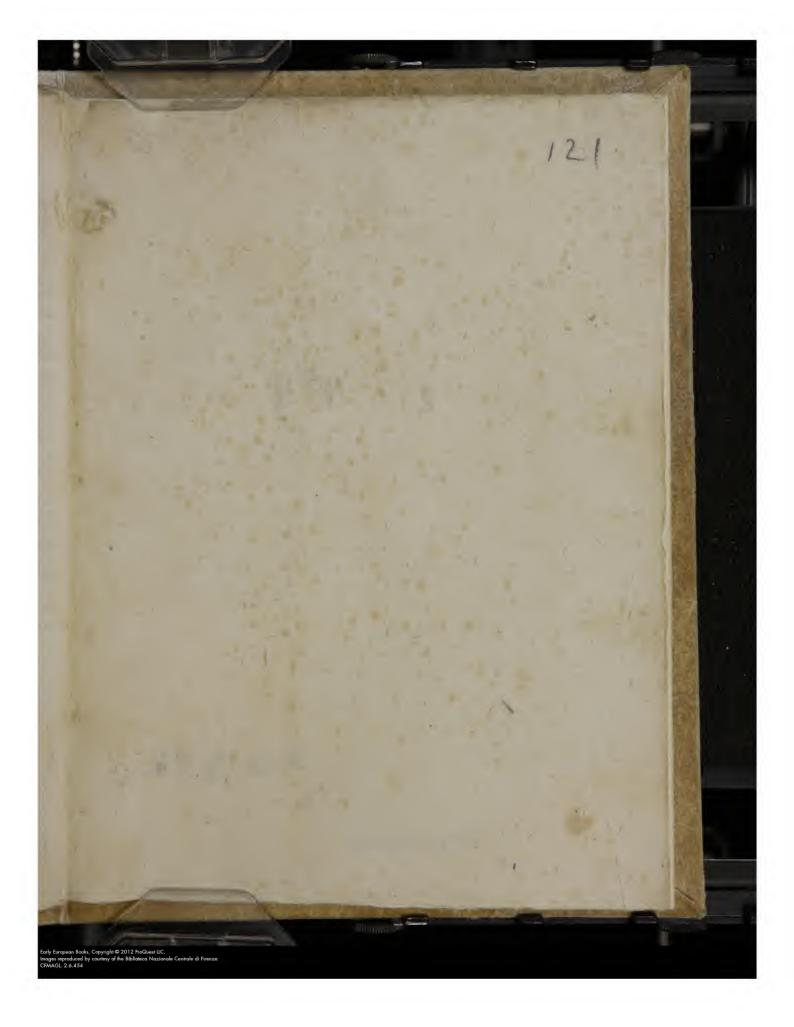

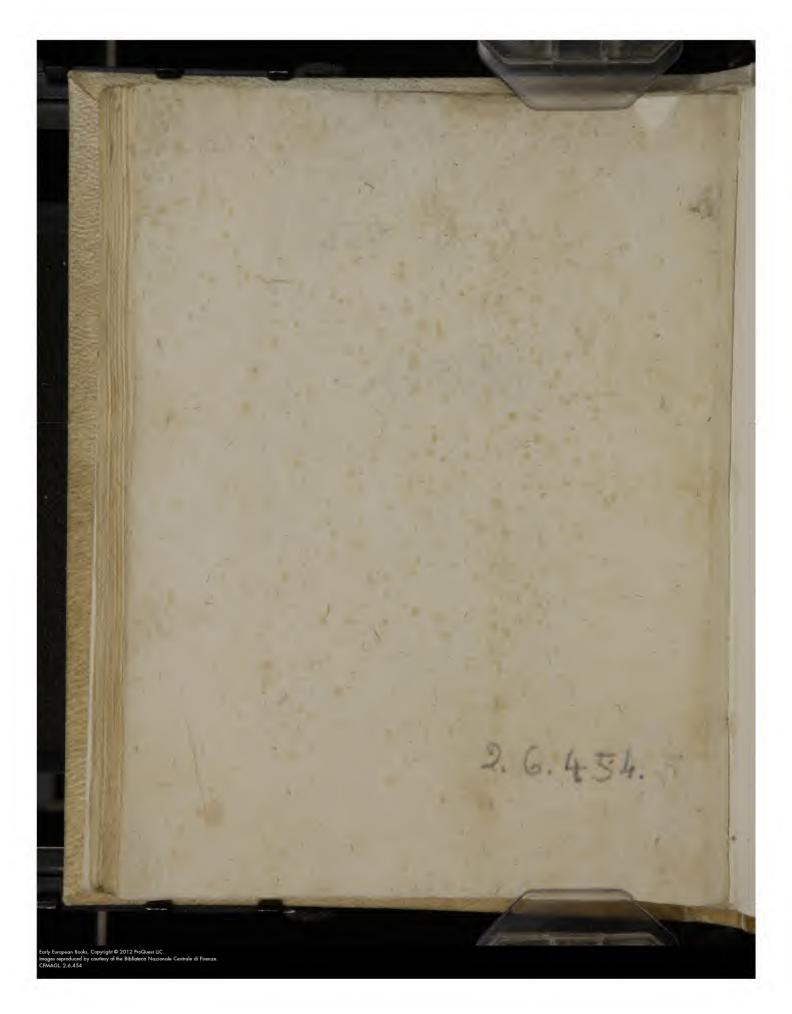

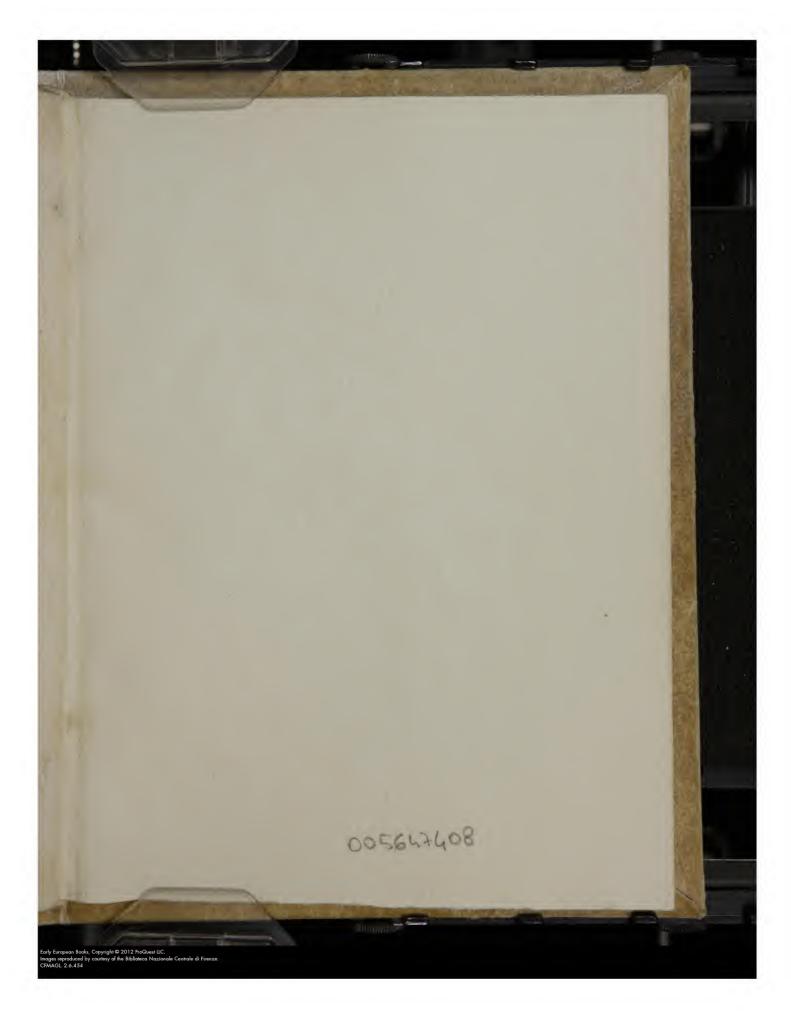









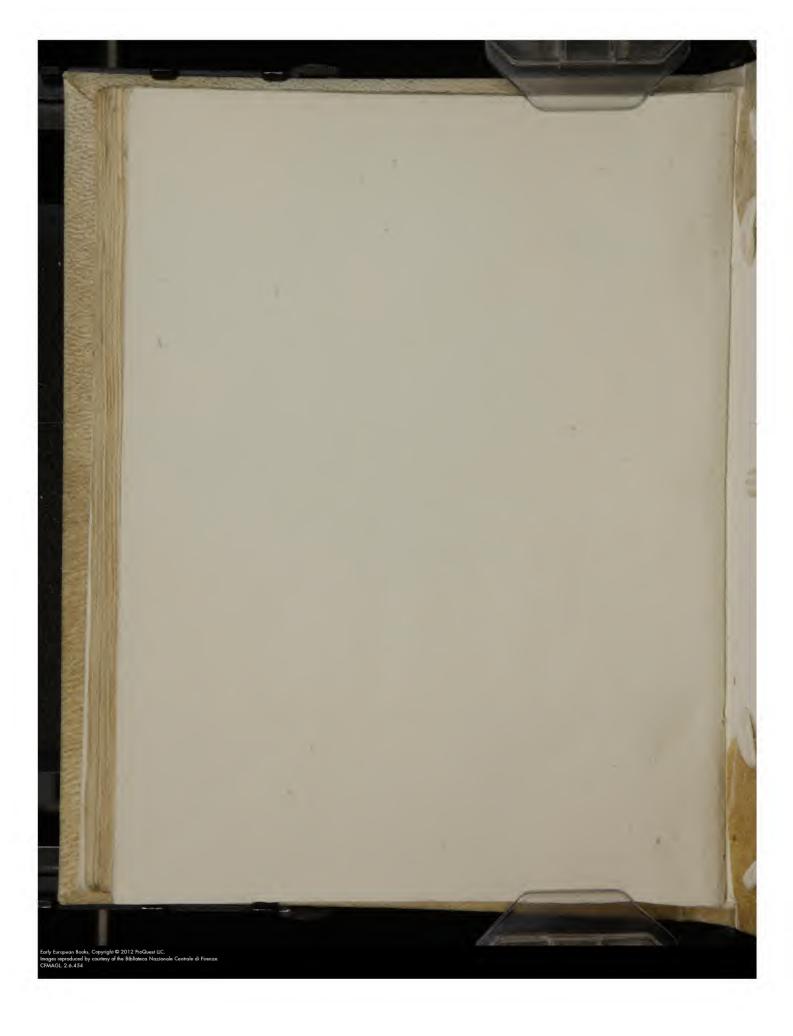

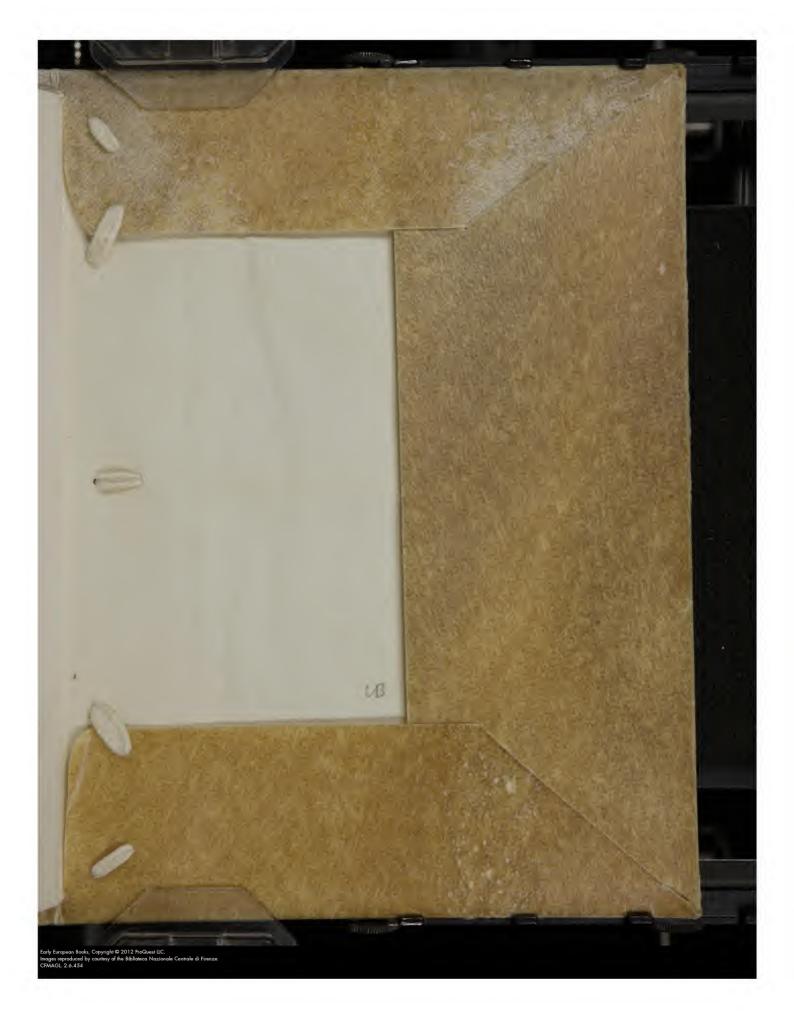